## ESCLUSO DALLA RIPRODUZIONE XEROGRAFICA





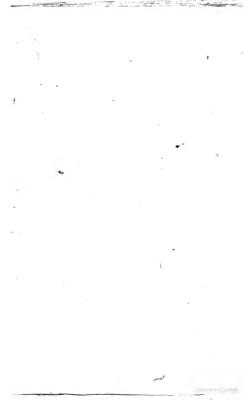



for nivers of from a dr. affette A? Rosi. Cost, 143

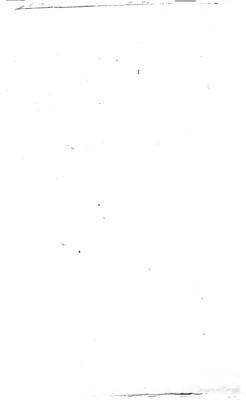

. Roy, last, ph 490



The present at meeting for amor mir it library

per unito, e a dismene qualità cope da cur ig with insperiou a for neglio. - The Par Loute in

quete materie che fautmente pour dorner d'e. configle whilling. E guyte is to chied a forms dalle lua amiajia.

Let petra fermi aun i dre u ture d'. Catallo a fil allo de cu que parlamo here

Sous obligatifiem.

Commendance count mis affect his f'rate 3 mayo



#### SULLA

# STORIA FIORENTINA

DISCORSI

DI ATTO VANNUCCI

ESTRATTI

DALLE LETTURE PER LA GIOVENTO



### FIRENZE

COI TIPI DELLA GALILEIANA

844

#### I TEMPI ANTICHI

(Dall'origine della Città fino al 1115 dell'era volgare)

Tra il grado 28° 55' di longitudine e il 43° 46' 41" di latitudine, nel cuore di Toscana, sulle floride rive dell'Arno, in fecondissimo suolo, sotto dolce e temperato cielo, e in aere pieno di vita e di salute, sorge bella e magnifica la città di Firenze, madre della civile grandezza, del genio delle arti e di ogni disciplina gentile. Quantunque sparissero da lei i giorni gioriosi che la fecero potente e temuta, nel corporali sembianti essa conserva anch'oggi l'antica maestà, e colla fama del suo nome e delle sue opere egregie invita da lungi a vederla e ad ammirarla le genti. Bene le fu dato il nuone dai fiori, ed i gigli furon suo stemma, perchè posta in vago

glardino e incoronata dalla natura e dall'arte di delizir e di fiori, contro cui non valsero nè il furore delle tempeste nè la rabbia degli uomini. Tutto ride all'intorno e dentro della elegante città, e sembra apparato d'una festa solenne a cui gli uomini abbiano convitati i celesti. Percocè da ogni parte splendono i raggi di divina bellezza che variamente riflettonsi nei torreggianti palagi delle popolose contrade, nelle amene colline vestite di aere sereno e tranquillo, e nelle graziose ville che leggiadramente si specchiano nelle pure onde dell'Arno. In quella scena variata di città, di selve, di giardini, di oliveti, di vigne e di marmorei edifizi, tra cui i soli splendon più lieti, l'anima si sente profondamente commossa allo stupendo spettacolo della bella natura e dell'arte sovranamente italiana, e va col poeta schamado.

#### Deh che non è tutta Toscana il mondo!

Ma a chi percorre le contrade della città con in mente le antiche memorie, si offre alla fantasia una vista più commovente. Un popolo grande fa risuonare le piazze e le case e i templi di libere voci, corre armato le vie, oppone fortissimo petto alle aste nemiche, sfida i popoli vicini e i tiranni stranieri, mostra le virtù repubblicane in tutto il loro splendore, e celebra pubblicamente con magnifiche feste le sue vittorie e la sua libertà. Poscia lo prende un fiero delirare di battaglie civili: le voglie divise lo spingono a cacciare le micidiali spade nel petti fraterni , l'una parte caccia l'altra con molta offensione, e le onde dell' Arno corrono miste di sangue. Quando poi tace il rumore delle armi discordi, bello è il fremito delle popolari adunanze, ove ogni cittadino è chiamato a dare il suo voto sulle faccende di stato, ed ove alla sapienza politica vanno congiunti spesso nobilissimo amore di patria, energia di animo e generosa virtù. Bello è vedere la moltitudine intesa ai traffichi, alle industrie, ai commercii: ferve dappertutto l'opera nelle officine da cui escono maravigliose stoffe e drappi e broccati che si spargono per tutta Europa

e portano alla Città ricchezza e spiendore. Nè lo usare a mercatanzie e a botteghe rende miseri e sordidi gli animi. Il cittadino parco in casa è vago di grandi e onorate spese a pro del Comune: spregia le vanità volgari, la insolente pompa de' cocchi e le altre snperbie ridicole, e compreso dai doveri che gl'impone la libertà, mette in cima ad ogni pensiero la patria, e per essa offresi pronto a dare e vita e ricchezze. In quell'agitazione si svegliano tutti gli spiriti, si accendono dell'amore di cose pregiate, e ognuno si studia di venire in fama per leggiadre e forti opere di mano e d'ingegno. Il popolo comanda che la città si abbelli di moli superhe : e sorgono gli architetti, gli scultori, i pittori, e a gara concorrono a inalzare con felice ardimento i turriti palazzi che ancora sembrano pronti a sostenere un attacco, i sontuosi templi, le portentose cupole, le vaghe torri, le loggie, gli archi, le statue, i dipinti, che anch'oggi restano a fare più risentito il contrasto tra la moderna miseria e l'antica grandezza, e ad attestare come la libertà fiorentina sapeva accendere i cuori ad altissime cose, e creare la ricchezza e svegliare l'ingegno. Allora nacquero i sovrani intelletti che crearono i fiori immortali di cui si adornarono i crini di Beatrice. di Fiammetta e di Lanra: la poesia cantando l'amore e la patria ingentilì gli animi, pregò fine ai lunghi odii civili, risvegliò le generose doti del cuore, e imprecò alla viltà e all'egoismo. Allora il nome fiorentino si levò altissimo tra tatte le genti, perchè niun'altra città produsse mai tanti uomini eccellenti nella politica e nel coraggio civile, niun' altra ebhe tanta gloria di lettere e d'arti. Onivi dapprima risorse la civiltà europea : quivi coi forti fatti cominciarono i grandi scrittori e i tanti storici, che danno luce alle vicende non solo di Firenze, ma d'Italia e d'Europa. Il numero degli storici fiorentini è tanto copioso che potrebbero da se soli formare una gran biblioteca: ma appunto per la loro soverchia abbondanza presentano molte difficoltà a chi voglia aver contezza delle cose patrie, nè abbia opportunità o tempo a farvi sopra lunghissimi studj. Quindi accade sovente che i

non letteratt di professione poco o nulla conoscono della storia del luogo ove nacquero: e ciò è grave danno, perchè l' Ignoraza del passato dà presunzione imbecille, e tolto ogni termine di confronto fa credere ai pigmei di esser giganti. I nostri maggiori chènero vigoroso il braccio, gagliardo e libero l'animo, e furono più forti, più generosi, più grandi di nol: e finchè noi non sapremo ammirazili e trasfondere nel nostra cuore i loro alti sensi, non possiamo sperare di rilevarci dalla nostra bassezza. Di forti esempi soprattutto abblamo bisogno: e perciò i forti esempi e la grandezza d'animo, e le glorie e le sventure de nostri maggiori noi divissamo di porre in previ tratti davanti allo sgarado de giovani e di tutti quelli cui non è dato agio a svolgere i grandi volumi ove sta raccotto il passasto.

La storia de'tempi antichi di Firenze fino all'epoca in cui con la libertà cominciò la sua vera grandezza non può dar materia ad un racconto continuato, perchè gli scrittori si tacciono o dicono poco, e non vi hanno memorie ordinate dei fatti. In questo difetto noi accenneremo rapidamente le grandi rivoluzioni d'Italia assalita e lacerata dai barbari, e vi legheremo le poche notizie accertate che abbiamo sulla nostra Città. Spettacolo non dilettevole è quello che a prima giunta cl si offre allo sguardo per più di mille anni. Ferocla e Imbecillità di despoti, schiavitù di popoli, successione continua di forestieri padroni, guerre combattute a rovina della patria, sangue italiano versato a pro di stranieri tiranni, sono la ingratissima materia di che ad ogni tratto si compone la storia. Ma poscia vengono tempi lieti di prosperità e splendenti di gloria che riconfortano delle passate sciagure e della lunga ablezione. E in quella guisa che nel medio evo al guerriero errante in cerca di perigliose avventure a difensione degli oppressi, dopo lungo correre per lande deserte si offriva dolce ristoro ai patiti travagli nelle sale illuminate del festante castello ove le dame davano gentil premio al valore, così a noi dopo aver traversato il buio de' tempi feroci e

passati torrenti di sangue recherà supremo diletto il vedere come la nostra Fiorenza si fa ricca, possente c gloriosa, l'assistere alle adunanze della pubblica piazza e ai consigli del palazzo, sentire quanto sia gagliarda, bella e feconda, sebben tumultuosa, la vita che gli ordini democratici infondono nci popoli, interrogare i monumenti dell'antica gloria. parlare coi personaggi famosl, e palpitare di nobile affetto al generoso patriottismo e alle loro azioni magnanime. E siccome il bene e il male, la gloria e la sventura si avvicendano sempre quaggiù, in appresso ci si turberà davanti il lieto spettacolo, e saremo costretti a vedere come Firenze dopo i suoi giorni felici divenne preda di pochi ambiziosi, i quali nascondendo sotto la toga del cittadino la porpora del tiranno, spensero le antiche virtù, prepararono la dominazione e le contaminazioni medicee, cd estinsero o inflevolirono fra noi quella luce di civiltà che di qui cominciando aveva illuminata tutta Europa.

L'origine di Firenze, come la storia de'suoi primi tempi, è inviluppata di foltissime tenebre, nè forse verrà mai fatto ad alcuno di portarvi quella chiarezza che gli amatori delle cose patric vorrebbero. Uomini molto valenti nella cognizione delle antiche memorie studiaronsi con lunghe ricerche e con induzioni congetturali di fissare a remotissimi tempi il cominciamento della nostra città: ma, privi com'erano di documenti sicuri, dopo aver fatto prova di molta erudizione e di acuto ingegno non giunsero a concludere nulla di certo: quando dissero Firenze fondata per opera di Ercole egizio. dei Fenici e degli Etruschi, più che dalla verità dimostrata si lasciarono per avventura guldare da quell'affetto di patria. il quale ci fa trovare plausibile ogni plù lieve argomento che abbia l'apparenza di mostrare l'antichità del luogo natío (1). Ricordano Malespini, il primo dei nostri cronisti, quando scrive del cominciamento e degli antichi tempi della città, narra fa-

Vedi ira gli altri il Lami nelle sue Antichità Toscane, e il Borghini nei Discorsi.

vole che nel fondo hanno un principio di verità, perchè attestano l'origine romana, ma nei particolari sono falsissime, e voglionsi leggere solamente in grazia della pura e leggiadra favella di cui le riveste (1). Noi non ci faremo nè a riferire nè a confutare le discordi opinioni degli scrittori, perchè da questa parrazione vogliamo tener lungi ogn' ingrata disputa, e perchè qualunque cosa che su ciò potessimo dire non tornerebbe a nessuna istruzione dei lettori. Perciò rimandando ad altri libri più dotti gli amatori delle dispute che non provano nulla, staremo con quelli che dicono Firenze avere avuto il suo cominciamento dagli abitanti dell'antichissima Fiesole (2). Pare che i Fiesolani tirati dalla comodità del luogo adatto ai commerci fabbricassero dei mercati sulla riva destra dell'Arno, e che quelli edifizi destinati dapprima a ridurvi le mercatanzie, ingrandendosi a poco a poco per la molta gente che ivi traeva, diventassero stabili abitazioni e molto si accrescessero e coll'andar del tempo pigliassero forma di città. Abbiamo poi per fatto sicuro che nell'anno 40 avanti Gesù Cristo, quando la repubblica romana era agli estremi, fu da Ottavio e dagli altri triumviri condotta una colonia militare a Firenze, e a ciascuno dei soldati venne assegnata una porzione di terreno come soleva sempre usarsi coi coloni che andavano a stabilirsi in un nuovo paese. Siccome le colonie fondavano sempre una città nelle terre loro assegnate, e si fortificavano contro gli antichi abitanti del luogo, così i Romani mandati a Firenze dovettero accrescere le edificazioni che già erano sull'Arno, e la città per loro opera prendere notabile aumento. Ma se le edificazioni si accrebbero, scemò la popolazione nativa a cui i nuovi usurpatori toglievano i modi del vivere. Le contrade di Toscana avevano già patite molte violenze dai

<sup>(1)</sup> Il Malespini e il Villani dicono favolosamente che Firenze fu fondata da Giulio Cesare.

<sup>(2)</sup> Questa opinione è seguita dai Macchiaveili , dai Varchi, e prima di loro anche da Dante lá ove chiama i Florentini

<sup>.....</sup> Quell'ingrato popolo maligno

soldati di Silia, ma si trovarono a più grave partito dopo la battaglia di Filippi, quando i veterani d'Otavio s'impadroni-rono anche delle nostre Maremme, e sotto colore di difendere il littorale dalle scorrerie dei pirati, esercitarono essi medessimi piraterie ferocissime, spossessando de loro beni gli antichi proprietarii, e costringendoli ad andare raminghi pel mondo, e dare di sè uno spettacolo pieno di miseria e di desolacione. I vecchi e le donne coi loro figlioletti empivano di lamenti e di funesto aspetto le vie, mentre in folla si recavano a Roma a chieder soccorso contro il soldatesco furore che violava ogni dritto. Ma furono vani i lamenti; e lo sventurato popolo anche presso di noi fu straziato, e ridutot alle estreme calamità per opera di quell'Ottavio che poscia divenuto Augusto fu salutato grandissimo de'mortali.

Firenze nei primi tempi dovette godere di tutti i diritti concessi a ogni colonia, cioè eleggere fra i propri cittadini i magistrati pel governo economico, per la distribuzione delle imposte, per la polizia interna, e i giudici per le cause di non molta importanza. Nel resto, dipendenza totale da Roma, e soggezione assoluta alle leggi romane. Per tutto l'impero raramente si fa parola di Firenze, come avveniva d'ogni altra città, perchè tutti gli occhi e le menti erano rivolte alla capitale del mondo e ai suoi despoti, in onore dei quali, e specialmente di Augusto, di Tiberio e di Livia, è ricordato che anche la colonia fiorentina decretava giochi solenni, e vittime ed are e conviti con cui festeggiarne ogni anno il giorno natale (1). Sotto l'impero di Tiberio (anno 16 di G. C.) si ha dei Florentini chiara memoria negli Annali di Tacito. Per soverchio di piogge in quell'anno il Tevere straripando allagò il piano di Roma, e fece grande strage di persone e di case. Per ovviare a questi danni il Senato era d'avviso di dover dare altra direzione ad alcuni degl' influenti per cui esso Tevere ingrossava, e fu deliberato di voltare la Chiana nell'Arno. A tal nuova ambasciatori fiorentini corsero a Roma pregando

Il Lami, nelle Lezioni di Antichiti toscane, riporta il decreto dei Duumviri florentini per queste feste, come fu trovato inciso in marmo a Brozzi.

che non si colorisse questo disegno, perchè l'Arno gonfiandosi di troppo per le acque della Chiana, allagherebbe e guasterebbe i campl della colonia. E le loro preghiere, aggiungendosi anche la difficoltà dell' opera, furono esaudite, e nulla mutossi (1). Non molto dopo Firenze si abbelli di Anfiteatro, di Campidoglio, di Terme e di altri pobili edifici a immagine della madre patria, e prese maggiore importanza (2). Ai tempi di Adriano dovea distinguersi assal tra le altre città di Toscana, poichè quell'Imperatore prolungava da Chiusi la via Cassia fino a Firenze, e metteva la nostra città in comunicazione diretta colla capitale del mondo. La Toscana in questi tempi e in appresso fu governata da magistrati romani, i quali sotto nomi diversi di pretori, di consolari, di correttori e di presidi, avevano giurisdizione criminale e civile. Essi ne rimasero come padroni allorchè Costantino trasportò la sede imperlale a Blsanzio, e fecero crudissimo governo del popoll a loro sottomessi. Quale divenisse la condizione morale e politica di Firenze nella universale abiezione degli uomini servi ad un impero stolidamente tirannico, si può facilmente immaginare. Il dispotismo romano portava ovunque i suoi tristi frutti. Sarebbe superfluo il dire che non rimaneva più alcun lume di antica virtù. I popoli erano oppressi e abbrutiti, le finanze disordinate, il pubblico denaro sprecato in imperiali lussurie: Roma impoverita dalla tirappide: le provincie ridotte a miserissimi termini; nè più vi era chi potesse difendere lo stato, nutrito solo di delitti e di sangue. Eserciti corrottissimi, vili coi nemici e insolenti coi cittadini, tenevano in loro balía il senato, il popolo, il principe: uccidevano gl'imperatori che non favorissero le loro dissolute voglie, e mettevano all'incanto la imperiale dignità. Perciò l'Impero crollava, e con esso andavano in rovina le vecchie credenze,

<sup>(1)</sup> Tacilo, Annali 1.76.78.

<sup>(2)</sup> Dell'Anfileatre, detto dai nostri antichi Pariagio, si hanno ancho oggi non dubil vestigi tra le piazzette di S. Simone od el Peruzzi e il Borghini ne issolo disegnata ia pianta. Delle Terme rimane memoria nella via che nacora Terma si chiansa Il Campidoglio era in mercato vecchio, ove pure era la chiesa che perciò chiamavasi S. Maria in Campidoglio. Yedi Lami, Letinott di Antichiti isocoran.

e quasi nessuno poteva oramal più credere a Giove e agli altri Dei dell'Olimpo, dopochè a imperatori iniquissimi si erano resi divini onori. In quella vece sorgeva e si dilatava rapidamente la dottrina di Cristo.

Pare che il Cristianesimo cominciasse e crescesse assai in Toscana verso la metà del secolo terzo, e che in Firenze desse varii martiri nella persecuzione di Decio (Ann. 250). Certamente, al principio del secolo quarto, Firenze ebbe vescovo (1); poi nel 393 S. Ambrogio da Milano vi era chiamato a conssecrare la chiesa di S. Lorenzo; e un secolo appresso (A. 488 circa) si fabbricò quella di S. Giovanni, che nei primi tempi fu cattedrale (2). Pure rimanevano non pochi vestigi di paganesimo anche tra quelli che avevano accolta la nuova credenza, e la Toscana continuava a somministrare alle altre parti d'Italia auguri ed indovini di cui fino ab antico era stata la scuola. I Fiorentini pagani prestavano a Marte un culto speciale: e perchè correva voce nel popolo che grandi sciagure sovrastavano loro quando avessero posto in non cale quel Dio (3), essi divenuti cristiani non lo

(1) Il primo di cui abbiamo memoria al chiamava Felice, e trovasi al concilio tenuto nel 313 a Roma da Papa Melchiade.

(3) Se questa chiesa si è dispolatio Imagamente, vicendo alceni che fosci dapprima tempio di Marte, veilo poccia ad uo crittaino; e sosienemo al rir che al fibbrirasse ai tempi della regina Teodelinda. La prima opinime sembra ora rigitata dat più, ma la controversi irmane sempre indecias. Il certo ai è che essa fiu una delle prime chiese della Cillà, ia quale ne obbi poche in questi primi tempi, e mollistame in appresso. Nel secolo et VII le sole Parrocchie giunsero a 45: nel 1530 vi averano molit oraioril pubblict. Ved il 140 Contraterute di secolari. Al tiempi di Cosimo III vi furno 90 conventi, che ora sono ridoliti a 40. Presentemente la cilità ha 33 Parrocchie, 60 Contraterutile 23 contrati pubblict. Vedi datanati Toscano.

(3) A questa tradizione popolare aliude anche Dante nel Canto XIII dell' l'Inferno:

to ful della cillà che nel Ballisia
Canglò il primo padroue; ond'el per questo
Sempre con l'arie sas la farà irisla.
E se non fosse che 'n sul ponte d'Arno
Rimane aucor di lui alcuna vista,
Quel ciltadin che poi la rifondarno
Sovra 'l cener che d'Allila rimase,
Avrebber faito lavorare indarno.

tolsero affatto di seggio, ma ne posero la statua sul ponte vecchio dell'Arno, e la rispettarono poi lungamente anche quando gli altri Dei e i loro templi erano affatto caduti.

Nonostante, la lotta cominciata tra le vecchie e le nuove idee si faceva sempre più fatale alle prime, e nel tempo medesimo il legame sociale si andava da ogni parte rompendo. Il mondo romano rovinava sotto il peso della sua corruttela, mentre nel settentrione dell' Europa e dell'Asia insorgevano popoli forti di gioventù e di coraggio, e assalivano l'impero da ogni banda. Alcuni imperatori valorosi sulle prime li respinsero gagliardamente, e di alcun poco ritardarono l'estrema rovina: ma poscia costretti a comprare la pace dai barbari e ad affidare ad essi la loro difesa, non si trovò più riparo, perchè più non eravi popolo che potesse stare al paragone coi barbari nei cimenti delle battaglie. Essi inondarono tutte le provincie romane. Per l'Italia, priva di fortificazioni interne e di prodi milizie, furono vane le fortificazioni che le fece natura. La boreale tempesta adunatasi negli strani deserti rovinò fremente dall'Alpi, si aprì la via tra le rovine e fece disonesto strazio de' nostri dolci campi. All' entrare del secolo quinto Alarico coi suoi Visigoti empì l'Italia di rovine e di sangue, Radagasio con dugentomila tra Goti, Alani, Vandali e Svevi metteva a ferro e fuoco campagne e città. A tanto furore opponevasi solamente Firenze (A. 405), che per ciò stesso dimostra dovere ella essere già forte di mura e di cittadini animosi. I barbari la strinsero d'assedio, e la ridussero a miserabili termini : ma soccorsa a tempo da Stilicone, prode generale romano, con una gagliarda sortita distrusse la formidabile orda de' barbari. Radagasio, fatto prigione, ebbe mozza la testa: e i suoi che non perirono nella battaglia furono venduti come schiavi, e presto morirono vittime del clima e dei cibi cui non erano usatl. A ricordanza di questa prodigiosa vittoria che li avea liberati dall'esterminio, i Fiorentini in appresso inalzarono la chiesa di Santa Reparata (1), la quale poscia nei tempi della libertà dette luogo alla ma-

<sup>(1)</sup> La prima menzione autoniica di questa chiesa è dei 721.

gnifica cattedrale di Santa Maria del Fiore, che anche oggi si ammira come uno de più supendi capolavori del genio florentino e dell'arte moderna. Nei tempi della libertà il popolo volle anche sofennizzata con nuovo atto la liberazione della Città, ordinando che il di 8 di ottobre, giorno festivo a Santa Reparata, ogni anno con un palio si celebrasse (1). E così la religione e le pubbliche feste erano allora rivolte a ricordare le glorie e il valore antioo, e a nutrire negli animi il santo amore della patria.

Ma se questa vittoria salvò Firenze, non liberò l'Italia dai barbari. Ad un esercito spento o cacciato ne succedevano altri non meno crudeli. Nel 409 tornava Alarico e metteva Roma a distruzione e a saccheggio. Poi (A. 448) Unni guidati da Attila flagello di Dio, Vandali condotti da Genserico (A. 455) rovinarono le città, si caricarono di prede, dispersero gli abitatorl, ed empirono ogni contrada di sterminio e di morte. Ma i più di essi facevano segno alle loro crude voglie l'antica donna delle nazioni, e a Roma si volgevano per la via più diretta. Quindi Firenze come posta fuori del loro ordinario cammino campava dal loro furore. Empitisì di prede gl'invasori abbandonavano l'Italia, e niuno vi pose ferma stanza fino ad Odoacre capo di Eruli, di Turcilingi e di altra gente crudelissima. Egli fatto prigione (A. 476) Augustolo, l'ultimo che avesse titolo imperiale in occidente, distrusse affatto il nome dell'impero romano. Restò in piede l'impero d'oriente che retto da mani deboli, da bassi accorgimenti, da crudeli astuzie, e macchiato perpetuamente di viltà e di sangue, durò per quasi mille anni in vituperosa agonia.

Odoacre tiranneggió fieramente l'Italia, a' cul danni si unirono anche la pestilenza e la fame. La Toscana pure si trovò ridotta a grandissima desolazione. Le campagne, un tempo si liete e fiorenti d'abitatori, rimasero squallide e deserte. La tirannide di Odoacre poco durò, perchè a cacciario di nido vennero gli Ostrogoti (A. 489) condotti da Tedodrico,

<sup>(1)</sup> Questo pallo si correva dalla porta a S. Pier Gattolino fino al Vescovado.

sotto il quale parve che all'Italia volessero volgersi sorti men dure. Egli su valente guerriero, sece molte conquiste e su re moderato. Sulle prime si porse umano, mostrò di volere il bene de' popoli, lasciò che gl'Italiani fossero retti dalle leggi romane; e sotto di lui la popolazione si accrebbe. Ma tristo a chi spera vedere la sua patria fatta felice dallo straniero. I pochi beni recati da Teodorico sparirono sotto i primi suoi successorl che furono tristi e spregevoli. Allora fu governatore di Toscana un Teodato il quale quantunque amante degli studi filosofici, era di abiettissimo animo e sì insaziabile di ricchezze che non perdonava a violenze ed oltraggi: e i Toscani ebbero a piangere del crudele governo di questo filosofo barbaro, il quale poscla usurpatosi colle lusinghe e colle astuzie il trono d'Italia, offrì di darlo per prezzo a Giustiniano imperatore d'Oriente, e fu ucciso dai suoi stessi Ostrogoti come un vile traditore. In queste perturbazioni delle cose d'Italia Giustipiano imperatore d'Oriente prese animo a toglierla agli Ostrogoti, e con più eserciti condotti prima da Belisarlo e pol da Narsete vi ridestò per molti anni (535-553) una guerra atrocissima che disertò provincie e città, sparse Il sangue a torrenti e danneggiò gravemente anche la Toscana e Firenze. Belisario per suo senno e prodezza vinse quasi dappertutto, e s' insignori anche di Toscana, ove ebbe Fiesole per fame: ma l suoi luogotenenti lasciati a difendere la conquista fecero mala prova contro il re Totila che valentissimo in armi rialzava da ogni parte la fortuna ostrogota. Egli riacquistò il perduto dominio, fece stringere d'assedio Firenze che resistè, battè i nemici in Mugello, e vinse felicemente ovunque si presentasse. Il corso di sua fortuna fu arrestato alguanto dal ritorno di Belisario: ma poco appresso richiamato questi a Costantinopoli, Totila si rialzò più vigoroso, e tra il 543 e il 549 prese anche Firenze, e la danneggiò, ma non la distrusse come narra la tradizione volgare, perchè poco dopo è ricordato che essa aprì le porte a Narsete (1). Le cose continuarono a

<sup>(1)</sup> Le antiche cronache danno per certa questa distruzione di Firenze fatta da Tottla, ma quei racconto non ha alcun fondamento, e la critica

procedere felicemente per gli Ostrogoti finchè non venne courtro di Ioro Narsde, cumo che quantunque usato a vili servigi di corte mostrò grande ed egregio valore. Egli in campale giornata (A. 533) distruss Tollia e i suoi, rivendicò l'Italia all' impero d'Oriente, occupò tutta Toscana, e venne contro Firenze che gli aperse le porte, come ogni altra città, tranne Lucca la quale resistà a lui per tre mesi.

Gli Ostrogoti comecchè da ultimo ammolliti fossero dalle delizie d'Italia, perirono tutti da prodi e furono distrutti non soggiogati. Essi avevano ritemprato un poco gli animi degli avviliti Italiani, e col loro cadere dettero luogo a più vituperosa servitù, e a più dura barbarie sotto i Greci che accrebbero l'oppressione dei vinti. L'avaro Narsete li afflisse con enormi gravezze, e ingrassò sè e gl' imperatori del sangue italiano. Le campagne tornarono all'antico squallore, le città risentirono lungamente i danni della crudelissima guerra straniera e civile, e tutta la nazione perdè l'unità, e divenne facile preda alle ingorde voglie di chiunque volesse spogliarla. Vennero di fatti dalla Pannonia (A. 568) a invaderla nuovamente i Longobardi guidati dal loro capo Alboino, e con grande spavento dei popoli presero la parte che dal loro nome si chiamò Lombardia, e poscia passati gli Appennini s' insignorirono della Toscana a cul, come negli altri paesi vinti, comandarono per mezzo di duchi residenti in Lucca che ne era la città principale. I Longobardi, come gli altri popoli germanici, avevano una libertà aristocratica, e presso di loro il re non era in certa guisa altro che il capo che la nobiltà si eleggeva. I Duchi erano i principali tra i nobili, e reggevano le città a nome del principe, con obbligo di militare

to ha oramal dimostrato falisissimo. Ricordano Malespini confonde Tollus con Attila, e descrive minutamente le crutella communes in Firenza de quel feroce che mai non venne in Toescana. Ancho Bente segui la stesse irradistione, dieneno (inc. XIII) che i città n'i ridondas Sovrat (creat de d'Albia rimare. Al tempi nostri madama Allart (Efriotre de la Republique dei Fibrence, de Decisione (Fibrance care se videtibudea) averbobono poulo cimente traisactare di ripetere l'antico errore se si fusero dal curra di esaminere i fatti un pormeglio.

con esso e di pagargli un tributo. Questi governatori poi sotto Carlo Magno e i suoi successori si moltiplicarono con varii nomi : e di qui venne un ordine novello di cose che più tardi si chiamò sistema feudale. La provincia e la città sottoposte a questi governatori chiamaronsi feudi (1), e feudatarii coloro che ne erano investiti. Il governo coi loro privilegi sulle prime durava quanto il favore del principe da cui era dato. ma noi lentamente si perpetuò e fu ereditario. I feudatari stessi coll'andar del tempo divisero i loro feudi in piccole parti, e ne investirono i loro soggetti onde avere da essi sicuro ajuto e difesa. Così, oltre ai duchi e marchesi, ne vennero i tanti conti, visconti, baroni, castellani e nobili che si resero quasi indipendenti dai re, e per proprio conto signoreggiarono aspramente le città , le campagne e i castelli. Ma da ciò ne venne anche un bene. Smembrata la potestà sovrana in piccole signorie, rimase indebolito il dispotismo monarchico, si accrebbe il numero degli uomini liberi, si formarono più centri di vita, e quindi nei secoli XI e XII le città poterono più facilmente rendersi libere.

I Longobardi avevano fama di essere i più crudeli tra i popoli barbari: e veramente sulle prime si mostrarono feroci , dettero di piglio negli averi e nel sangue, e anche 
Firenze senti il loro aspro morso. Ma in appresso il loro dominio sui vinti non fu più duro di quello degli altri stranieri, nè dei Franchi, nè dei Greci stessi che ladroneggiavano e disertavano fieramente le città rimaste in loro potere.
Anzi sull'ultimo si fecero assai miti, governarono con giustizia per quanto consentivano le condizioni dei tempi, ebbero re distinit per pietà, per valore e grandezza d'anlmo, e
alla fine pareva che divenuti Italiani avrebbero unita e fatta
grande la nazione, se avessero saputo prendere un forte partito, e trocacre con arditta mano g'l' intrighi che si oppone-

<sup>(1)</sup> Il Muralori (Disserlazione XI) dice che prima dei milie non si irova la parola feudo. Ma se la parola non vi era, pare non ostante che esistesse la cosa, e noi useremo anche la parola che più tardi fo adoprata a significaria.

vano al loro disegni. La loro dominazione durò 206 anni (368-774) e cadde per maneggi della nefandissima corte d'Oriente, e per le armi dei barbari Franchi chiamati in Italia dal Papi intesi a tutelare i loro temporali interessi. Nel 7.74 Carlo, soprannominato poi Magno, vinse l'ultimo re Desiderio e-recò in suo potere l'Italia che fu resa più divisa e plù misera, e con dolorosa vicenda passò da stranieri a nuovi stranieri, e non ebbe più monarchia nazionale. I Franchi furono chiamati liberatori d'Italia, nia anche qui liberazione non significò altro che nuova invasione di barbari, i quali si arricchirono a danno degli sventurati Italiani. E presto le male contentezze dei vinti scoppiarono da varie parti per mezzo di cospirazioni contro Carlo e il Papa suo fautore. In Toscana cospirarono il Duca di Chiusi e i Vescovi di Pisa e di Lucca, ma I loro tentativi uscirono vani. Tutto arrideva al conquistatore di Francia. Vinse tutti i nemici, soggiogò nuovi popoli, e dopo avere sparsi fiumi di sangue riuni i vintl in una sola monarchia, e rialzò l'impero d'Occidente di cui ebbe dal Papa la corona nell'anno 800. La quale restaurazione se dapprima potè giovare, come alcuno pensò, alle nazioni barbariche col metterle e spingerle potentemente sulla via d'un migliore avvenire, certamente fu di gran danno all'Italia perchè la riempi di guerre intestine e stranlere, e perchè il nome dell'impero e le pretensioni di quello passando poscia ai Tedeschi chiamarono continuamente i barbari nelle belle contrade a funestarle di depredazioni e rovine, a suscitarvi empie fazioni, e a impedire, per quanto era in loro, la libertà e la civiltà! Carlo è l'eroe della barbarie, e segna una grande epoca nella storia del medio evo, perchè al tempo suo i popoli prendono ferma stanza in un luogo, e comincia un novello ordine, di cose. Comecchè ignorante egli fece prova di spegnere l'ignoranza, e di resuscitare gli studi; ma non riuscì a nulla perchè il sapere e la civiltà non possono esser prodotti da un rescritto imperiale. D' altronde tristo di natura . crudelmente ambigloso e dissolutissimo guasto più che mai i costumi col suo brutto esempio: e dopo la sua morte si andò

a più fercoe barbarie, e alla densissima notte del nono e del ioclicimo scolo. Egli avea trascurato il fondamento d'ogni civile società e d'ogni vero progresso, l'abolizione o la di-minuzione della schiavità. Anche dopo le sne leggi, la maggior parte del mondo rimase composta di schiavi che i grandi si-gnori trattavano come bestie da soma. L'uomo era attaccato alla gleba e i vendeva coi etrenei ch'el lavorava. Pretl, vescovi e monaci facevano mercato di schiavi, e lo stesso Alcuino maestro di Carlo ne avvez un gran numero.

Da tutto ciò è facile vedere quanto possa esser vera l'opinione di quelli che fecero Carlo Magno autore della libertà di Firenze. A lui pure è dato l'onore di avere riedificata la città da quelli che la dissero distrutta da Totila: ma come quella distruzione è una favola, così pure favolosa è questa riedificazione attribuita al conquistatore di Francia. Certo è che Carlo pose in Firenze per Duca un Gundibrando con potestà militare e civile. Di questo Duca sappiamo soltanto che faceva ruberie e soprusi in campagna e che per astringerlo a rimanersi dalle sue ree opere în bisogno ricorrere a Carlo. La Toscana e ora e in appresso fu governata da Duchi e Marchesi che dipendevano dai re d'Italia e risedevano in Lucca: e in Firenze come nelle altre città per lo più stava nn conte che amministrava la giustizia e comandava le armi sotto la dipendenza dei Duchi. Non terremo dietro alla successione dei Duchi, de'Marchesi e de'Conti perchè pessuna utilità e molta noia ne verrebbe da una lunga fista di nomi di persone delle quali la storia non ricorda nessuna azione lodevole. Rammenteremo solo quelli che ebbero maggior parte alle rivoluzioni d'Italia (1).

Morto Carlo Magno (A. 814), i suoi successori non ebbero forza da reggere l'edifizio da lui inalzato. Alcunl ebbero virtù più da frati che da principl, e sl lasciarono governare da ca-



<sup>(1)</sup> Sa questa maieria possono vedersi Cosimo Della Renn, Serie de Duchi e Marchesi della Toscana. - Emanuele Repelli, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana all'arlicolo: Lucza. - Francesco Inghirami, Storia della Toscana, vol. V. - Francesco Maria Florentini, Memoria di Malcida.

pricci donneschi che il resero crudell e contennendi. A dir breve la famiglia dei Carlovingi per gran parte del secolo nono dette un vergognoso spettacolo di empie guerre tra padre e figliuoli, tra fratelli e fratelli, e di uomini imbecilli che rovinarono sè stessi e i popoli. Finalmente nell'887 Carlo il Grosso, imbecllle di corpo e di mente, cadde in tanto dispregio che su deposto dalla imperiale dignità, e per questo satto anche gl'Italiani trovaronsi riacquistato il diritto di scegliersi a capo chi più loro piacesse. L'Italia era divisa tra grandi signori, due dei quali, Berengario Duca del Friuli, e Guido Duca di Spoleti ambivano alla corona dell'impero e del regno. e vi furono lunghe contese nutrite dagli altri potenti e discordevoli feudatari, tra i quali per astuzie e per credito primeggiava Adalberto II Marchese di Toscana. Egli era uno de' successori di quel Bonifazio Conte di Lucca che poco dopo la morte di Carlo Magno difese dalle scorrerie de'Saracini la Sardegna. la Corsica e le coste toscane, e battè quei tremendi distruggitori sui lidi di Affrica. Mentre gli altri signori italiani menavano aspra vita nei loro turriti castelli, risuonanti solamente del fragore delle armi e delle grida degli oppressi, la corte dei Duchi e Marchesi toscani aveva apparenza di costumi meno barbari, ed era vantata di splendore e magnificenza su tutte le altre case feudali: e Adalberto e i suoi successori vi accoglievano a feste e a sontuosi conviti re e imperatori. Ma di queste magnificenze marchesall e ducall non ha da rallegrarsi l'umanità perchè facevansi a spese del povero popolo, il quale era costretto a durissima vita gli anni interi affinchè i suoi sudori servissero agli agi e al fasto della corte. Adalberto per je sue splendidezze nello spendere in servitori, in eletti cibi, in arnesi e In sontuosi apparecchi ebbe il soprannome di Ricco, ed era sì potente di reputazione e di seguito che nelle contese pei regno d'Italia faceva sempre pendere la bilancia a favore di quello de'contendenti a cui si voltava. Ma egli in queste fazloni era perfidissimo, sostenendo ora Guido contro Berengario, poscla questo contro di quello, e sempre mutando parte da sera a mattina. La sua moglie Berta ambiziosissima

di diventare regina eccitava il marito a far suo pro delle discordie italiane, e saiire esso sui trono d'Italia: e quando Adalberto fu morto, essa usò di ogni maniera di brighe e di seduzioni per condurre ii proprio figlio Guldo a questo medesimo effetto. Ma non ie venne fatto, perchè ia fortuna finaimente favorì Berengario che nei primi anni dei secolo decimo tenne senza contrasto la corona d'Italia e nel 915 queila dell'impero. Esso era magnanimo, e valente di consiglio e di braccio, e con queste doti si conciliava l'affetto dei popoli. Perciò i signori feudatari, temendo che divenisse troppo potente ai loro danni, gli cercavano competitori da ogni banda: e alle loro discordi voglie aderivano anche Bertae ia di lei figlia Ermengarda che mettevano in opera tuttele seduzioni e gi'intrighi che immaginar possano perfide donne. Effetto delle ree tresche e delle vituperose scaltrezze fu la morte del prode Berengarlo spento per mano di un assassino, e ia chiamata ai regno d'Italia dapprima di Rodolfo di Borgogna, e poi Ugo di Provenza fi quale fu come il serpente mandato aile rane, perchè regnò da tiranno, fiaccò l'orgoglio dei potenti, ii spossessò e ii afflisse a sua volontà, e. dette alla Toscana Duchi provenzali pei quali, come per moltialtri, sembra che governare significasse rubare e arricchirsì dei beni dei sudditi. La moglie di uno di costoro era sì avida di ricchezze che le prendeva ovunque le vedesse, e le donne toscane dovettero lasciare e nascondere i loro ornamenti onde essa non avesse modo a rapirli.

Le cose continuavano torbide per tutta Italia finchè i discordi feudatari e il papa, nemici al secondo Berengario, chiamarono fra noi Ottone I re di Germania, il quale dichiarato re d'Italia e imperatore de'Romani (A. 962) dette principio alla tunga serie degli imperatori tedeschi, che sovente barbari e goffi tiranni recarono nella nostra patria tante sciagure: e da questo momento gi'Italiani, oltre all'indipendenza, perderono per sempre anche il diritto di scegliersi un capo a loro talento. Ma in ciò, nota bene il Sismondi, non vi ebbe colpa di popolo: ii peccato fu tutto degli ambiziosi signori I quali venderono la patria allo straniero; perchè col padrone lontano speravano di poter essere più facilmente tiranni dei popoli. Per correggere questo gravissimo errore non riuscirono valevoli i tentativi più volte adoprati. Invano Crescenzio romano chiamò gl'Italiani all'indipendenza : egli fu vittima del suo generoso pensiero e della perfidia alemanna. Invano alla morte di Ottone III: fu coronato re d'Italia l'Italiano Arduino : le sorti tedesche prevalsero; e i re di quella nazione, anche adispetto dei popoli, pretesero tutti gli stessi diritti al regno d' Italia, e colle loro visite frequenti le fecero non pochi danni. A varil di questi re tedeschi fu gradita stanza Firenze, e vi si soffermarono spesso come aveva fatto glà Carlo Magno. Ad alcuni essa fui cortese di ospitalità e di unoranze : ad altri chiuse arditamente in faccia le porte, e li costrinse a ritirarsivergognosamente. Con cssi vennero e si fermarono tra noi varli personaggi alemanni che dettero principio alle grandi famiglie degli Uberti, dei Lamberti e di altri e così gli avanzi del gentile sangue latino si mescolavano al barbaro sangue tedesco: Ma-gl' ispidi figli delle: tentoniche selve non-potevan facilmente unirsi con veri legami di amore agli antichi figli di Roma: e forse da questa causa unita a molte altre vennero pol le tante discordie tra quelli serrati dentro un medesimo muro: perchè non poteva esser pace nè concordia civile tra uomini di si diversa natura. Firenze fin da principio ebbe idee e reminiscenze tutte romane, non tedesche, e si levò a grandezza civile quando del ricordi della civiltà romana fece suo pro. Questo era un sentimento del popolo Intero, e ciò pure sentirono gli antichi cronisti, i quali per altro spinsero troppo oltre il paragone tra Roma e Firenze, e prestarono intera fede alle favole in cui era solamente qualche principio di verità, Roma si era accresciuta colla distruzione di Alba: quindi Firenze, tutta romana d'idee, doveva crescere colla distruzione di Fiesole: e secondo le antiche cronache Fiesole fu presa e distrutta dal Fiorentini nel 1010, il di di S. Romolo, e gli abitanti furono accolti in Firenze, la quale per ciò molto

si accrebbe di popolo e di potenza (1). Ma questo racconto, in ci qualche fondo di verità es si consideri come espressivo delle idee romane non mai obliate dai Fiorentini, è una favola presa alla lettera, perchè Fiesole a quest'epoca era già molto decaduta nè poteva più far paura a Firenze, e da assai tempo i territorii delle due città erano riuniti ad una medesma giuridistione civile sotto il capo del governo della procincia, che ridistione civile sotto il capo del governo della procincia, che ci il conte di Firenze, come con documenti autentici dimostra Emanuele Repetti (2).

In questo mezzo la Toscana continuava nel governo del Duchi e Marchesi, e nella seconda metà del secolo decimo fu retta dal Marchese Ugo, di origine salico, il quale fondò in Firenze la Badia de' Benedettini (3), e l'arricchi di poderi, di case e castelli. Egli possedè anche il Ducato di Spoleti e la Marca di Camerino, ed ebbe il cognome di Grande senza che si sappia la ragione per cui gli fu dato, perchè di lui solo è noto che alla venuta degli Ottoni in Italia era sempre loro cortigiano, che gli accompagnava nelle loro escursioni, e gli accoglieva splendidamente in Lucca e nell'ameno soggiorno di Marlia. I suoi successori nelle rivoluzioni del secolo undecimo si elevarono a potenza maggiore. Il Duca Bonifazio III era prode in armi, possedeva come feudi, oltre alla Toscana, varie clttà in Lombardia, ed aveva adunate grandi ricchezze, le quali aumentava sempre coll'opprimere tirannicamente i soggetti, e col vendere al maggiore offerente i beni ecclesiastici di cui erasi impossessato. Di questi peccati credeva poi di purgarsi confessandoli in pubblico solennemente, donando alle chiese e facendosi dai frati tormentare colla disciplina le nude spalle. La sua potenza e le sue ricchezze davano ombra e gelosia a Enrico III imperatore, il quale più volte colle astuzie

<sup>(</sup>t) Malispini, Cap. 49.

<sup>(2)</sup> Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Vol 11, pagian 111-112-113. Vedi anche il Lami, nelle Lezioni di Antichità toscane; Inghirani, Storia della Toscana: Muratori, Annatai d'Italia all'anno 1010.

<sup>(3)</sup> Altri vogilono che fosse fondata da Willa madre di Ugo.

tentò d'impadronirsi di lui, ma non vi riuscì perchè l'accorto Duca lo vinceva in malizia. Egli si avea scelta a moglie Beatrice di Lorena, dalla quale gli nacque (A. 1046) Matildo la famosa Contessa che tra poco vedremo menar grandissimo rumore in Italia. Bonifazio morì assassinato nel 1052, e gli successero nel governo della Toscana la moglie e la figlia. Beatrice, ambita da molti pei suoi ricchi fcudi, si sposò a Goffredo Duca di Lorena, e con lui non ebbe altro pensiero che seguire le parti dei papi , onorarli nelle loro frequenti venute a Firenze, e difenderli nelle gravi contesc e negli scismi che cominciavano a rumoreggiare da ogni parte. Goffredo innal/ava i pensieri anche al regno d'Italia, e forse vi sarebbe giunto se non moriva troppo presto papa Stefano IX suo fratello che a ciò gli dava non piccolo aiuto. Morì anch'egli nel 1070, e sei anni appresso gli tenne dietro la moglie Beatrice lasciando al governo della Toscana e degli altri loro feudi la Contessa Matilde, la quale prese a sostenere gagliardamente i Papi contro gl' imperatori tedeschi, e fece una grandissima parte nella lunga lotta che a motivo delle investiture si suscitò tra la Chiesa e l'Impero.

Le ricchezze di cui la chiesa si cra impinguata mercè le eredità lasciatele dai devoti, eccitavano l'avidità degl'imperatori e de' principi i quali non ardivano di prenderle apertamente, ma le davano per prezzo ai loro favoriti investendoli dei vescovadi, delle abazie e degli altri ricchissimi benefizi. Così le dignità della Chiesa messe a mercato toccavano spesso ai più indegni che avevano più comodità di comprarle. Fino dalla metà del secolo undecimo i papi avevano cominciato a protestare contro quest' uso, e a fare ogni sforzo per togliere ai secolari il diritto delle investiture ecclesiastiche. Gl' imperatori all' incontro continuavano a dispensare nel modo usato le dignità della Chiesa, e trovarono appoggio anche in Italia onde ne nacque grande discordia e turbamento negli animi. Nel 1067 il popolo fiorentino si sollevò contro il vescovo che avea fama di aver comprata a danari la sua dignità. Un monaco di Vallombrosa si offerse

pronto a dimostrare la reità del vescovo con un giudizio di Dio, cioè sostenendo la prova del fuoco; e dicono che passò illeso tra le fiamme, ed ebbe vinta la causa, e il vescovo fu costretto a lasciare la compra carica e rendersi monaco. Questo barbaro uso de' giudizi di Dio fu più di quattro secoli dopo fatale a un altro frate, come a suo luogo vedremo. La questione delle investiture si fece più grave quando fu salito alla sedia papale (A. 1073) Gregorio VII di nazione toscano, il quale interdisse assolutamente ai laici ogn' investitura ecclesiastica, fulminò i renitenti, e chiamò Enrico IV a Roma a render conto del suo operato. Allora cominciarono a levarsi guerre e tumulti e fazioni che divisero tutta cristianità e specialmente la Germania e l'Italia. Alla usata guerra delle armi materiali si agglunse quella più singolare delle scomuniche, Gregorio scomunicò più volte Enrico, e questi in un concilio depose Gregorio. Ma nella lotta Gregorio trovavasi in miglior condizione perchè lo afforzavano gli aiuti della contessa Matilde che mostravasi a lui devotissima, ed era a capo del più potente stato d'Italia. Di più Enrico era abbandonato dai signori tedeschi che dopo la scomunica minacciavano di deporlo, se non si riconciliava col papa. Onde egli fu costretto a plegarsi e venire a mercè. Passò le alpi nel più crudo inverno (A. 1077), e si rivolse alla contessa Matilde onde fosse mediatrice del suo perdono col papa perchè sapeva esser la sola capace a volgere le chlavi del difficil cuore di Gregorio. Nel territorio reggiano nella fortezza di Canossa ove il papa stava con Matilde avvenne la scena famosa. Gregorio dapprima fu inflessibile alle preghiere di Enrico e dei mediatori : poi cedè purchè il nemico deponesse le insegne reali e sl umiliasse: e dopo avergli fatto inghlottire sino in fondo il calice dell' umiliazione, lo accolse alla sua presenza, e gli concesse il perdono. Enrico promesse tutto ciò che il papa richiese, ma poi vedendosl pel suo contegno caduto in tanta abiezlone che i suoi amici stessi lo avevano in dispregio, entrò in furiosa rabbia, e non pensò ad altro che a lavarsi dell'onta contratta a Canossa. Quindi nuove scomuniche contro di lui:

i teleschi gli tolsero la corona germanica, e le sue genti di Lombardia furono rotte dalla contessa Matilde. Ma poscia ripreso animo, Enrico vinse i suoi nemici di Germania, fece un nuovo papa, tornò gagliardo in Italia, e ne ebbe la corona a Milano. I Lombardi a lui favorenti ruppero e fugarono le genti di Matilde, le cul fortezze su quello di Modena e Reggio resisterono felicemente contro gli assedii. In Toscana e Risco, Siena, Pistoia e Arezzo seguirono le parti del re, e si sottrassero alla Contessa la quale non si lasciò sbigottire e fu inflessibile a minacce e lusingbe.

Per lei e pel papa stettero i Fiorentini, i quali essendosi già (A. 1078) afforzati di mura più gagliarde non si lasciarono sbigottire dalla potenza di Enrico, e gli chiusero in faccia le porte (A. 1081). Egli assediò la città e vi stette dall'aprile a gran parte del luglio: ma i cittadini coraggiosi e concordi difendendosi animosamente e uscendo spesso a travagliarlo nel campo lo costrinsero alla fine a levare l'assedlo e partirsi come sconfitto. Dopo molti contrasti Enrico entrò in Roma e vi fu coronato imperatore dal suo antipapa. Gregorio fu difeso da Saracini e Normanni che guastarono e disertarono Roma, e alla fine morì nel 1085 a Salerno. Non è del nostro istituto tener dietro alle guerre che tra papi e tedeschi continuarono ancora molti anni, e alle fazioni e agli scismi che insanguinarono Roma e l'Italia e accesero il fuoco di fiere e lunghe discordie. Matilde mostrò sempre la usata costanza nel sostenere le parti dei papi, e fu ora vincitrice ora viuta: ed Enrico tradito dai suoi stessi figliuoli ribellatiglisi ad istlgazione della parte papale alla fine morì miserissimo (A. 1106). La lotta continuò anche sotto Enrico V che venne in Italia a sosteuervi le stesse ragioni. Esso fu anche in Firenze e vl celebrò il Natale e vi accolse gli ambasciatori delle altre città di Toscana. Volle omaggio dai Fiorentini, e dalla stessa Matilde la quale andando avanti cogli anni e seutendosi mancare l'antica energia, per mezzo di ambasciatori trattò di pace col re e lo accolse splendidamente a un suo luogo nel reggiano. e fu da lui dichiarata viceregina di Lombardia. Anche la questione delle investiture, causa di tante discordie, alla fine si terminò pochi anni dopo (A. 1121) con un temperamento pel quale furono salve le ragioni dell'impero e della Chiesa. Matilde mori nel 1115, e avendo fatta erede de'suoi beni la Chiesa dette con ciò causa a nuove questioni fra i papi e gl'imperatori.

Matilde lu quasi santificata da Dante ( Purgat., c. XXVIII e XXXIII ), e giudicata diversamente da altri. Non potendo noi giustificare coi fatti nè le eccessive lodi nè i biasimi. diremo che essa fu mirabile per coraggio e costanza, ed ebbe uno di quei grandi caratteri che penetrati di un'idea vi sottomettono tutto, e non hanno niun altro scopo che il trionfo di quella. Quantunque non avesse dignità reale ambiva di fare da regina in Italia, e chiunque glielo contrastasse avea per nemico. Niuna autorità volca riconoscere tranne quella dei Papi, quantunque i suoi feudi dipendessero dall'impero: e negli atti pubblici protestava che se era qualche cosa lo era per la grazia di Dio. Ella sacrificò alle sue idee e alle sue ambizioni anche le affezioni domestiche, e si separò da due mariti perchè non erano come lei caldi sostenitori delle parti papali, e perchè non comportava di dividere il comando con altri. Usò sempre familiarità coi papi, li sovveniva la ogn'incontro, assisteva ai concilii, interponeva la sua autorità e i suoi preghi nelle elezioni, era a parte di tutti i disegni sacerdotali. e per colorirli adoprò danari ed eserciti, e tutta la sua molta potenza. Ma qual bene fece ella ai popoli? fino a qual punto estendevasi la sua autorità in Firenze e in Toscana? È impossibile determinarlo in tanto buio di tempi e silenzio di scrittori. I Toscani o volenti o a mal in cuore dovettero starle soggetti, e pare che non avessero molto a lodarsi del governo di lei. Dai pochi documenti che restano sappiamo che essa percorreva le città di Toscana, giudicava le differenze, amministrava la giustizia, e impediva ai conti, ai viscontl e agli altri signori feudatarii di opprimere con imposizioni i conventl e le chiese, dava privilegi a frati e canonici, e s'intrometteva a comporre le discordie del clero.

ATTO VANNUCCI.

## LA LIBERTÀ - LE FAZIONI.

(Dai principii del XII secolo al 1247)

Qualc.era lo stato del popolo mentre accadevano le cose precedentemente discorse? Quali pensieri agitavano lo spirito pubblico?

Mali più lunghi e più gravi d'ogni altra nazione ebbe a soffrire l'Italia, come già accennammo, dai barbari, perchie quivi molte cause si unirono a moltiplicare le invasioni, e ad impedire che i nativi, unendost e immedesimandost coi vinciori stranieri, formassero un solo e grande stato, come avvenne nei paesi che ora primeggiano tra le potenze d'Europa. A noi la fortuna concesse gloria e potenza individuale, acutezza di mente, eccellenza d'imgegni, attitudine ad opere egregle, ma negò la virtù del concorde volere, e tolse il massimo de beni, quello di avere una patria. Dopo le sciagure gelle reiterate invasioni venne la dominazione dei lontani: l'Italia fu ridotta a provincia dei barbari, e noi pagammo le visite del padrone cogli averi e col sangue. A straziarci più disonestamente si aggiunse anche la sistematica oppressione feudale, che fece disparire ogni ordinamento civile per dar luogo alla forza tiran-

nica di perfidi uomini, che sempre meditando violenti pensieri a null'altro intendevano che a signoreggiare servi e clienti, a ridurre a servitù gli uomini liberi, a desolare le campagne per mezzo di feroci sgherri, a fare ragione delle loro dispotiche voglie. Allora il debole era tenuto in minor conto dei cani e dei falconi che servivano ai diletti del prepotente signore: la più parte del popolo non apparteneva più all'umano consorzio, non avea proprietà, non sicurezza, non leggi: era cosa, non nomo. Al pensiero di queste ineffabili sciagure dell'umanità, l'anima, vinta da profonda tristezza, domanda a sè stessa, se un feroce destino abbia condannato l'uomo ad esser perpetuo ludibrio dell'uomo: poscia con cura affannosa interroga le memorie de' popoli, e in esse alquanto si riconforta, perchè dopo le lunghe miserie trova I giorni delle memorande vendette, e la resurrezione degli oppressi e la vittoria della giustizia sulla forza brutale.

Quando pareva che l'uomo dovesse al tutto abbrutirsi sotto al flagello feudale, un'epoca gloriosa di rigenerazione si vide cominciare tra noi. È vero che questa rigenerazione politicamente non ebbe perfetto il suo compimento, nè produsse quella forte indipendenza che sola poteva renderci rispettati e temuti: ma pure la patria nostra dette allora prove di virtù e di grandezza, da cui trarrà sempre vanto e splendore. Già nelle correrie degli ultimi barbari le città aveano cominciato a fortificarsi rialzando le mura abbattute, e ogni cittadino si agguerriva trattando a propria difesa quelle armi, che per l'avanti si erano solo adoprate dai baroni e dai loro sgherri ad oppressione della moltitudine. Allora sotto le antiche rovine della combattuta civiltà latina, cominciarono ad agitarsi energici spiriti animatori di vite novelle: risorse il sentimento della dignità e della forza dei popoli, e tutti strinse un Immenso bisogno di unirsi, un vivissimo desiderio di sottrarsi al crudele dominio del pochi, di conquistare la vita dignitosa di uomini, di esser liberi nella volontà e nelle persone, e di avere tutela di leggi. E al bisogno e al desiderio seguì tosto l'effetto. I popoli delle città unirono le forze divise, si

associarono in comunanze di arti e mestieri, crearono nuovi ordini e leggi; e per mezzo della grande rivolnzione sociale del Comuni rientrarono nella società umana, da cui il feudalismo li aveva esclusi. Questa unione degli oppressi in piccole società, che poi riuscirono alla rivoluzione politica delle Repubbliche, è per l'Italia un gloriosissimo fatto: e come tale, esercitò lungamente la dottrina e l'ingegno dei più valenti " scrittori, i quali fecero e vanno facendo tutti li sforzi per rintracciarne il principio e i progressi. Quantunque la cosa non splenda ancora di tutta la luce che si vorrebbe, pare che l'ordinamento dei Comuni fosse ai nostri antichi ispirato dalla tradizione e dagli avanzi delle forme municipali romane, non mai in tutto dismessi neppur sotto i barbari, perchè anche allora le città avevano entrate proprie e amministratori di esse. e il popolo facea adunanze per tassarsi sulle spese occorrenti al mantenimento delle strade e dei ponti, per nominare chi dovesse riscuotere le imposte, e per eleggere i parochi, i vescovi e gli scabini, ossia i giudici che in ogni città formavano il consiglio dei Conti (1). Queste abitudini di governarsi a proprio talento nelle piccole cose, partorirono e ingrandirono il desiderio della civile libertà e l'attitudine al governo popolano anche nelle faccende di maggiore importanza, tostochè la notte della barbarie si diradò, e favorevoli congiunture fecero scorgere la possibilità di scuotere affatto l'insopportabile giogo.

(1) Il Maratori (Ant. Bat. XVIII), dietro ali esame di alcune leggi dell'imperiare Lotario, e di altri fatti, congliuro che anche sotto I Longobardi e i Franchi realisse in Italia qualche forma di comunale governo. Se questa idea Franchi realisse in Italia qualche forma di comunale governo. Se questa idea chiarima origine e successione de'governi municipati valle città (sidiane. Bertanic, 1823-70-21 in 8va. Sigli essamia lo istato dell'Italia prima dei Romani, e sotto di este e nel tempi barbarici; e con arzomenti di rigitone e mono, e che ali avanual di esso dellero alle città i senno a la forza con cui dopo il mile polerono aspirire e giunqere all'indipendenza. Combatte anche viltoriosamente i repisione dei Signion è dei sou seguat, i quali, senna predurre nesson documento autentico, scrissero che le città italiane riceverono i dritti mondepoti di sun ecostituloro generale dell'imperatore Ottono j.

I Contl posti all'amministrazione delle città, nella lontananza degl' Imperatori tedeschi, presto avevano ambito ad assoluta e cruda signoria. Onde Ottone I cominciò a togliere a varii di essi l'autorità, e la pose nelle mani dei vescovi. Ai Conti delle città allora non rimase che ritirarsi nei territorii, i quali perciò si nominarono contadi. Il cambiamento tornò utile al popolo, perchè i vescovi essendo per la plu parte assai deboli, e non tutti esercitati in opera d'armi, non potevano come i guerrieri usare impunemente la prepotenza, e, per sostenersi, si dovettero afforzare del consenso dei cittadini, e accordare privilegi, e chieder consiglio nelle popolari adunanze. Quando il popolo è chiamato una volta sulla pubblica piazza, nella solennità dell'unione si accende facilmente ad entusiasmo per le nobili cose, sente la sua grandezza e la sua dignità, conosce che egli è il solo padrone, perchè solo possiede la vera forza, e quindi non soffre più ingiusto dominio, nè si contenta a vani consigli, ma vuole deliberare e comandare a suo senuo. Gl'Italiani cominciando così a conoscere sè stessi, poterono assai facilmente togliere ai vescovi l'autorità conferita loro dagl'imperatori, tostochè si volse in basso la potenza imperiale a cui si appoggiavano: e d'allora in noi la giurisdizione delle città si dovette andare notabilmente allargando. Sul finire del secolo decimo , durante la minorità del terzo Ottone, esse cominciarono a levare alto la testa, e avvezze di già ai pubblici consigli, meditarono pensieri di libertà (1), e Milano si rivoltò contro il suo arcivescovo. Nè mancavano esempi che alla libertà confortassero gli animi col mostrare i belli effetti partorlti da essa. Venezia e Genova colla libertà e col commercio erano divenute già grandi: altre città marittime nell'Italia inferiore fiorivano d'industrie e di traffichi, e colle tradizioni dell'antica civiltà conservavano forme di popolano governo. Poi nel secolo undecimo si hanno memorle di sollevazioni di schiavi, di rivolte ai feudatarii, di resistenze aperte agl'im-

<sup>(1)</sup> Muratori, Ant. Ital. Dissert. XLV.

peratori tedeschi, e di assedi da questi vanamente tentati contro Pavia e Milano. Da ogni parte si sveglia uno spirito nuovo. Le città di Lombardia colle loro forze comunali fanno guerre, formano leghe, congiurano di non soffrir padrone che voglia dominarle a loro malgrado, mostrano gagliardo animo e nobile ardire, e tutti i loro studii indirizzano a conquistare privilegi e diritti. Nulladimeno riconobbero sempre l'alto dominio degl'imperatori, e ora cogli ufficii, ora colla forza, ora coi danari si studiavano di ottenere da essi l'approvazione delle esenzioni municipali, perchè non si sentivano forti a bastanza per sottrarsi in tutto alla potenza imperiale, e perchè della libertà non avevano l'idea che se n'è avuta da poi, e più di essa intendevano l'uguaglianza civile. E gl'imperatori, che per lo più non potevano sostenere colla forza le loro pretensioni, per lo migliore si accomodavano ad approvare ciò che non potevan vietare. I privilegi dei Comuni molto si accrebbero nella contesa tra il sacerdozio e l'impero, perchè e papi e imperatori, per trovar partito nelle città, furono costretti loro malgrado ad esser larghi di concessioni. Onde tra l'uscire dell'XI e l'entrare del XII secolo la rivoluzione ebbe quasi il suo compimento. Allora molte città si trovarono presso all'indipendenza, e cambiarono in magistrati cittadini eletti dal popolo gli antichi magistrati feudali. E poichè nel prendere puova forma di vita civile tutti rivolgevansi alle memorie della sapienza romana, ogni città a imitazione di Roma si governò a consoll, che in minore o magglor uumero eleggevansi ogni anno (1), con autorità politica giudizlaria e militare.

Nonostante in qualche parte duravano ancora conti e marchesi: e già li abbiamo veduti molto potenti tra noi fino dal cominciare del XII secolo, quantunque anche qui appariscano segni non dubbi dello svegliarsi dei popoli a più libera vita.

, comment Lingle

<sup>(1)</sup> Annuus hic honor est, quia mens humana tumore Tollitur, assiduo cum sublimatur honore.

Moise, Poema su Bergamo, Rer. Ital. Vol. VI.

Pisa primeggiava tra le città di Toscana, perchè datasi di buon' ora alla navigazione e al commercio ne ritrava ardimento a nobili fatti, e amore d'indipendenza, e grandi ricchezze con cui si ornava di monumenti magnifici (1). Fino dai cominciare dell'undecimo secolo si faceva chiara per arditissime imprese contro i Saracini di Sardegna e di Affrica, pol profittava delle crociate per allargare le sue relazioni commerciali, armava trecento navi per l'impresa delle Baleari, e divenuta ricchissima di possessi matitimi, e quasi arblira del Mediterraneo, vedeva accorrere a lei i mercatanti di tutto l'oriente (2). E colla potenza acquistava privilegi di libertà e governo di consoli, e faceva popolari adunanze.

Firenze nella storia della libertà e della potenza comparisce più tardi di molte altre città, ma la sua comparsa sarà più gloriosa e durevole, e per lungo tempo correrà sorti migliori. Come Pisa per la opportunità del sito erasi volta al commercio di mare, così Firenze, posta quasi nel centro d'Italia, fiorì presto per commercio terrestre, per industria di manifatture e per lanificii, che da piccoli principii muovendo s'ingrandirono poscia mirabilmente, e furono sorgente d'infinite ricchezze. Già vedemmo che essa dovette essere accresciuta molto di gente prima della fine del secolo XI, perchè le fu mestieri di allargare il giro delle sue mura. Comecchè il Malespini racconti che anche dentro alla cerchia antica vi erano molti belli casamenti e palazzi, e centocinquanta altissime torri, per cui la città anche assai di lungi dava di sè bella mostra, è facile a credere che non vi dovesse essere nè comodità nè bellezza di strade, perchè ancora si veggono in quella parte

<sup>(1)</sup> Nel 1063, collo prede fatte sul Saracini di Palermo, i Pisani cominelarono la fabbrica del loro duomo famoso. Il ballistero fu incominciato da Diotisalvi nel 1152, e la lorre pendenie si vide sorgere nel 1174, per opera di Bonanno pisano e di Guglielmo d'Inspruck.

<sup>(2)</sup> Questo concorso vi era anche verso la melà del secolo undecimo. Lo suppiamo anche dal biom uomo Donizzone, il quale in e'suoli barbari versi (Vila Maliditi, Ids. J. Cup. 20), si ecnadalizza che la pilssima contessa Beatrice (1076) avesse sepoliura in Pisa, ove concorrevano Pagani, Turchi, Libli, Parril, Caldel, e altra gente ecomonicata.

strette e tortuose. Pare che vi fossero anche assai case di legno, le quali danno la ragione dei frequentissimi incendii da cui alcune contrade patirono molti mali (1). Ma i Fiorentini tenendosi figli di Roma e studiandosi di emulare la madre, coll'ingegno e coll'industria si andavano accrescendo di prosperità e di forza. Di prosperità alcuno vuole fossero segno anche le magnificenze ducali, perocchè non possa fare larghe spese chi comanda a popoli poveri. Comunque ciò sia, anche al tempo degli ultimi duchi dovette esser cominciato in Firenze qualche ordinamento tendente a libertà: e l'esempio dei comuni Lombardi non potè non influire in qualche modo anche in Toscana, quantunque il prolungato dominio di Ma-'tilde ritardasse alquanto gli effetti della benigna influenza. È difficile farsi un' idea chiara del vero stato delle città toscane per tutto il secolo XI, difficilissimo determinare fino a qual punto si estendessero i marchesali dirittl e le cittadine esenzioni, perocchè poco allora scrivevasi, e le poche scritture o perírono (2) o parlano poco più che di qualche donazione, fatta ai luoghi pii da marchesi e da quelli che credevano imminente la fine del mondo. Pure ed esenzioni e ordinamenti municipali più o meno larghi vi erano, perocchè le città esercitano alcuni atti di sovranità, fanno guerre e paci, senzachè dei duchl si tenga parola (3). Lucca fino dal 1002 avea guerreggiato con Pisa; nel 1087 cominciò a combattere i signorotti delle campagne; e presto ebbe il go-

<sup>(1)</sup> Yedi Baidelli, Saggio di Storia Fiorentina. Nel 1115 bruciò gran parie del Borgo Sanli Apostoli. Altro incendio vi fu nel 1117. Due ve ne furono nel 1177, I quali guastarono la città inforno al ponte Vecchio, e inlierno a San Giovanni. Motil se ne ricordano anche nel secolo XIII.

<sup>(2)</sup> Nell'incendio dei 1117 arsono, dice l'Ammiralo, tulle le serilture publiche e privale de'elitadini, da che rimase spenia la memoria di tulle le cose passale, ne passò a posteri se non una lenebrosa e occurissima no-lizia, raccontata da vecchi, di quello che innanzi a loro era accadulo. Storia Fiorentina Lib. 1.

<sup>(3)</sup> Solamente all'assedio di Prato è certo che intervenne anche la contessa Mattide. Vedi Fiorentini . Memorie di Mattida . Lib. 11.

verno del consoli (1), le idee e i costami lentamente mutavano col nascere dei nuovi bisogni: lo spirito pubblico era volto ad emanciparsi, e a ciò adagio adagio giungeva non per nezzo di una rivoluzione violenta, ma per via di privilegi conquistati o ottenuti per grazia. Questo andare alla ilbertà fu opera si lenta e insensibile, che non si può determinare il tempo in cui incomincia. Arrivati a un'epoca, si trova il fatto, ma è vano cercarne l'origine.

Per segni di libertà si tengono generalmente le guerre di rittà a città; quelle contro i signori delle campagne (2). Firenze le comicció più tardi degli altri Comoni, ma certamente prima che morisse la contessa Matilde; e le faceva a nome del pubblico, se vuolsi dar fede agli antichi cronsist. Anche alle crociate le Fiorential presero parte e vi fecer prodezze (3):

(1) § hanno documenti aulentici dell'esistenza do'consoit in Lucca nel 119, ma airuni storici Il riportano ai 1075. Secondo Toloneo storico Lucchese, fa cilià era divenula Comunità nel 1064. Vedi Muraiori, Antichità Italiane XLV. Mazzarosa, Storia di Lucca.

(2) il Muratori, parlando di questi fatti delte città, dice che indicano la loro tibertà, e l'acquisitato a usurpata parte dei dominio. Anch' egii non sa intendere come si pofesse conciliare la libertà coi marchesì, e conscitura che il governo dei Conti dalle città fosse passato nelle comunità, restando satva solamente l'autorità marcitonate. Annati d'Italica i 1107.

(3) Tra i Fiorentini nella prima croctata andò celebre Pazzo de Pazzi, che per avere con molto ardimento inatberala la sua bandiera sutte mura di Gerusalemme, fu onorato di corona murale e di arme cavalleresca, Tornando poscia in patria, ove , come reliquie portava tre pezzi di pictra del Santo Sepoicro, fu accolto in città su carro trionfate, con gran sotennità e concorso di magistrati, di ciero e di popolo. Le pietro suddette si usarono ogni anno nella Settimana Santa a battere il fuoco per riaccendere i lumi spenti, e si chiamò Fuoco Sacro; e cot carro di trionfo si fece una ceremonia festiva, cho dura anche ai presente, perchè dal Pazzi fu provveduto in perpetuo alla spesa di essa. Avvi un carro di forma piramidate, su cui sono accomodati razzi e fuochi lavorati di più maniere. La mattina dei Sabato Santo si conduce dat bovi avanti alta porta maggiore del Duomo: molta gente della città e delle vicinanze accorre alto spettacolo; e quando nella Calledrato s'intuona il Gioria della messa, sul carro comincia una spessa espissione di colpi, e i razzi e i fuochi lavorati s'incendiano. Poscia il carro si parte, e in mezzo alla moltitudine procede fino ai canto dei Pazzi: Ivi con attri colpi e fuochi fa nuovi segni di giubilo, e così finisce la testa che



e allora si poterono più che mai accendere a liberi sensi, perchè alla libertà meglio aspirano gli uomini quanto più si sentono animosi e gagliardi. Del governo consolare di Firenze non si sa precisamente il principio, ma lo troviamo all'entrare del XII secolo, perchè nel 1162 vi ha un atto della giurisdizione dei consoli che promettono aiuto e difesa agli abitanti del castello di Pogna in Valdelsa, e in ricambio si fanno da questi giurare di essere di un volere coi Fiorentini e di far pace e guerra a loro talento (1). I consoli con un consiglio di cento senatori governavano futte le pubbliche cose; e il loro numero fu vario a seconda dei tempi, e per lo più si eleggevano fra i cittadini più nobiti (2).

Questi ordinamenti favorivano il progresso dell'ordine pubblico, ma ad onta di essi Firenze non potea prosperare nelle sue Intraprese industriali, nè procedere alla libertà, perchè ne la impedivano i molti ostacoli che avea da ogni parte. La pianta feudale, crescluta in rami infiniti, funestava forte il nostro terreno colla sua mortifera ombra, e spegneva in ogni novello albero il rigoglio della gioventii. Le terre e le villate di Toscana erano in gran parte divenute proprietà di signori tedeschi condotti tra noi dagl' imperatori: altri avevano avuto titoli e possessi feudali dalla contessa Matilde, e tutti esercitavano arti dispotiche, e favorivano il dispotismo imperiale in cui trovavano appoggio. Onde le campagne vedevansi piene di forti castelli, dai quali i signorotti uscivano cinti di armati a taglieggiare i viandanti, a impedire le comunicazioni, a danneggiare in ogni guisa i pacifici trafficanti delle città. Contro questi nemici di ogni ordine umano e civile conserva la memoria dell'antico valore florentino. Vedi Gamurrini. Storia

Conserva la memora a dei antico variote socientino. Veti quantirini, storia fenealogica delle fomiglie nobili toscane ed umbre; Inghirami, Storia della Toscana. Vol. V, Cap. XII.

(1) Questo studio di afforzarsi colle amiciale del vicini, prova che i Fio-

renlial non credevano punto al loro vescovo Banieri, il quale predicava esser venuto l'anticristo e sovrastare la line del mondo, né al rimase daliesue dicerie finché non vi fu costretto dal concilio teunto a Firenze cel 1103 da Pasqualto II.

(2) Il Malespini dice che i censoli erano qualiro quando la città era divisa a quartieri, e sel quando lu divisa a sestieri. Il P. Itdefenso (Leti:ie

bisognava combattere per chi voleva salve le persone e le robe. E i Fiorentini vldero questo bisogno. Dapprima si volsero ai contadini che dai signori pativano violenze, con miti parole li chiamarono a sè, e promisero di assicurarli da qualunque oppressione. Poscia andarono coll' esercito contro i signori medesimi, e assalirono (1107) il castello di Monte Orlandi, siinato dalla parte del Chianti, e per forza d'armi lo abbatterono, e fatti prigioni i prepotenti che vi si tenevano, liberarono dalle inglurie le contrade vicine. Nel medesimo anno ridussero in loro signoria anche il castello di Prato (1), e con queste piccole imprese cominciarono ad allargare il loro contado, che sulle prime era limitato solo a sei miglia all' intorno. La città in questo tempo era stretta da affettuosi legami con Pisa, e la scambievole amicizia tornava utile all'una e all'altra. Firenze se ne avvantaggiava per la sua mercatura, e forse anche pei suoi interessi politici, e Pisa ne traeva aiuto contro i Lucchesi che mai non si rimanevano dal travagliarla. Difatti, quando i Pisani, per vendicare dalle offese dei Saracini il nome italiano. si mossero per la gloriosa impresa delle isole Balcari (1114), onde non lasciare la loro patria esposta alle ingiurie di Lucca, ebbero ricorso ai Fiorentini, i quali subito con gente armata si recarono nelle vicinanze di Pisa e le fecero la guardia. Il capitano dell'oste, per impedire ogni scandalo, vietò che sotto pena della persona niun soldato potesse entrare in città. Un

degli Erutilii Terceni, Vol. VII), riporta la lista dei consoli dal 1138 al 1219, e in essa si irozano i nomi ora di dee, ora di tre, ora di qualtro, ora di cinque, ora di sei, ora di oilo, ora di nove, ora di tredici, e ora di venii consoli.

(1) « E nel delto tempo e anno meletimo i Pratesi si rubeliarono centra s' Forcania, node i Firvenciali viandarono a desi per comune, e per acestio it viscono e disfectodo. Ma in queill fempl Prato era di piccolo solic postero, che di poso e lenpo dinanzi s'erano lerali d'uno poggio ch'è tra Prato e Pistola presso a Monfemurlo, che si chisma Chiavello, neve in prima abitavam comi uno casale e villadi, e cerano fedeli del Conti Godi, e per loro donari si ricomperarano, e presonol in queilo longo oriè cort, in terra di Prato, per assere in luogo franco da Sistorio, e Parto gli pusosono nome, perocché dave è oggi in terra, avera allara un hello prato il quale comperatoro, e i ris i pusosono at sidhare. » Nilani, la la, TV, oga XXVI.

solo ruppe il divieto, e ne pagò la pena colla testa, perchè il capitano severo mantenitore della militar disciplina non si lasciò smuovere nè da preci nè da rimostranze di alcuno. Tornatl poscia i Pisani dalla impresa ricchi di gloria e di spoglie nemiche, vollero mostrarsi grati ai Fiorentini della buona guardia fatta alla loro città, e offersero loro o due belle colonne di porfido, o due porte di metallo che aveano riportate come spoglie di guerra. I Fiorentini prescelsero le colonne, le quali fasciate di scarlatto furono tosto spedite a Firenze, e a memoria del fatto poste avanti alla porta maggiore di San Giovanni, ove si veggono anche di presente. Qui i cronisti aggiungono, che i Pisani prima di spedire le colonne le avevano guastate col fuoco, onde i Fiorentini non andassero troppo lieti di si raro presente. Se il fatto è vero, ben trista gente si dimostravano cotesti Pisani, e male ricompensavano i servigi amichevoli. Vituperosi ipocriti, che mentre facevano sembianza di essere generosi e di dare una cara ricordanza di affetto, mostravano bassissimo animo. Comunque sla, i Fiorentini che da buoni amici avevano fatto a fidanza, ne ebbero il soprannome di ciechi (1): il quale quanto a torto fosse loro dato, da tutto il resto di questa storia sarà manifesto.

Già fino d'ora nol li vediamo far prova di coraggio e di accorgimento per stabilire la loro indipendenza, e arditamente procedere contro ogni ostacolo che si attraversi ai loro disegni. D'imperatori e di loro vicarii poco si curapo: quando li trovano deboli, si rivoltano apertamente colle armi; e quando siano gagliardi, si sottometiono apparentemente per tornare a non curarii alla prima occasione. Un Roberto vicario di Enrico V in Toscana, per mantenervi le pretensioni del suo signore, tolse ai Fiorentini Monte Cascioli (2), e di là colle sue masnade tedesche faceva minacce a Firenze. I Fiorentini non sipportiti delle suo parole e de suoi apparecchi, rentini non sipportiti delle suo parole e de suoi apparecchi, rentini non sipportiti delle suo parole e de suoi apparecchi,

<sup>(1) «</sup> Vecchia fama nel mondo il chiama orbi.

Danie, Inferno,

<sup>(2)</sup> Questo castello era a cinque miglia da Firenze, dalla parte di Signif presso Castelpulci.

gli si mossero contro, e ucciso lui e sua gente, rovinarono (l castello che gli avea dato ricovero. Altri vicarii imperiali, venuti in Toscana dopo di lui, per lo più non poterono ottenere obbedienza, e non pare che facessero atti di sovranità in Firenze. Allorché non avevano grandi pretensioni le città stavano con loro in buona amicizia, ma se troppo presumevano della loro autorità, erano trattati ostilmente (1), come i signorotti che mettevano a preda e a guasto il contado coi loro masnadieri. Di masnadieri e di nomini di rapine e di sangue era ricetto la rócca di Fiesole, e teneva in timore tutti i lnoghi vicini. Perlochè i Fiorentini vi andarono a oste (1125), la presero a forza, e spianatala ordinarono che mai su quello di Fiesole non si rifacesse fortezza. Incuorati da questi successi pochi anni dopo (1135) andarono in Valdigreve contro Monte Buoni, castello dei Buondelmonti gentiluomini di contado, i quali all'uso degli altri coglievano pedaggio sui passeggieri, e con armata mano facevano scorrerie fino a Firenze. Il castello era forte, ma fu preso e atterrato, e i signori furono costretti a venire in città, ove in appresso furono causa di lunghe e fiere dissensioni civili. Questi esempi sbigottivano i meno potenti signori, i quali perciò venivano spontaneamente a mercè, promettevano a Firenze ainto e difesa, e in pegno delle promesse le davano castelli nel Valdarno di sopra (1138). Altri più gagliardi resistevano, e contro di essi si continuava la guerra. I più potenti feudatarii di Toscana erano i Conti Guidi veunti già di Germania cogli imperatori: essi possedevano molte terre e luoghi forti nelle valli e nell'Appennino, e colla soverchiante potenza facevano ombra a chi volea viver libero. Che però la Repubblica si volse presto contro di loro per tenerli in dovere, e spedi gente armata contro il castello di Monte di Croce (1147), Gli armati, andando con poco ordine, furono rotti e fugati dal

<sup>(1)</sup> Ingelberto, vicario imperiale, non solo non fu riconosciuto dai 1 ucchesi, ma fu baltulo da essi presso Fuccechio nel 1136. Poscia venendo l'imperatore a vendieario, i chiadini di Lucca miligarono il suo sdegnocoll'tro.

conte Guldo Vecchio e dagli Aretini suoi alleati. Ma non molto dopo per purgarsi da questa vergogna tornarono all'impresa. e governandosi con più avvedimento presero e disfecero il castello, quantunque fortissimo.

Queste prove di coraggio e di spiriti alti dimostrano che dai Fiorentini si procedeva felicemente per la via dell'indipendenza. E ciò avveniva perchè si porgevano favorevoli le congiunture dei tempi. Pel testamento della contessa Matilde. che aveva lasciata erede del suoi stati la Chiesa, si contendeva tra Papi e Imperatori spll'estensione del lascito, e nella difficoltà di definire la lite, gli uni e gli altri pretendevano a impossessarsi del tutto. Di queste contese, che mostravano incerti i diritti di ognuno del pretendenti, traevano profitto le nostre città, le quali gustando la dolcezza del non avere padrone, prendevano ad amare più che mai la libertà, e si preparavano a sostenerla con ogni loro possa. A ciò giovava non mediocremente anche la debolezza degl' imperatori, perchè non potendo essi sostenere colla forza i loro pretesi diritti, erano spregiati dal nuovi repubblicani. Morto Enrico V. erano stati successivamente coronati dell'impero Lotario III e Corrado III. Lotario non destò di sè nè timore nè rispetto; dovè trattare colle città Italiane come da potenza a potenza, e alla fine se ne parti con vergogna. Corrado occupato nelle guerre di Germania e di Terra Santa, ove tra gli altri Fiorentini lo accompagnò (1146) Cacciaguida, uno degli antichi di Dante Alighieri (1), non ebbe agio nè tempo di venire in

(1) Lo dice Cacciaguida siesso a Danie in Paradiso, aliorchè raccontandogli la sua vila conclude così :

- « Poi seguliai lo imperador Corrado. « Ed el mi cinse della sua milizia.
  - « Tanio per bene oprar gli venni a grado.
- « Dietro git andai incontro alla nequizia « Di quella legge, il cui popolo usurpa,
  - « Per coipa de pasior, vosira giustizia.
- « Quivi fu' lo da quella genie lurpa
- « Disviluppato dal mondo fallace, « Il cui amor moll'anime deturna.
- « E venni dal martirio a questa pace.
  - Paradiso . Canto XV.

Italia: perlochè i Comuni non avendo Imperiali contrasti si afforzarono, specialmente in Lombardia, ove ogni città s'inipadroniva dei diritti sovrani e si animava di gagliarda e fecondissima vita. Ma in mezzo a questi sforzi gloriosi sorgeva un municipale egolsmo, che impediva agli animi di elevarsi a un grande concetto d'indipendenza italiana, e portava in sè i germi della servitù universale. Niuno pensava che senza concordia di voleri e di affetti non vi ha libertà vera: la più parte delle città intendevano solo a ingrandire sè stesse e a dominare le vicine men forti. Quindi le discordie e le guerre feroci tra quelli che per la comune salute avrebbero dovuto fraternamente abbracciarsi; quindi lo straniero invocato dai deboll oppressi dai forti. Di queste discordie doveano avvantaggiarsi i nemici d'Italia, tostochè tra loro sorgesse un imperatore che ardito fosse e valente in opra d'armi. Questi venne di fatti, e fu Federigo Barbarossa di Svevia, elevato all' impero nel 1152 dalla dieta germanica. Costui ambiziosissimo, avaro, e feroce nel sostenere i diritti imperiali, di cui erasi formato uno smodato concetto, sotto pretesto di raffrenare le soperchierie e di proteggere i deboli, con sette eserciti corse, desolò, splantò, arse l'Italia e ne distrusse le più belle città. Anche gl' Italiani dapprima si fecero empii ministri del furore straniero contro gi Italiani che la libertà difendevano con fortissimo petto, e per amore di essa sostenevano coraggiosamente ogni estrema sciagura. Poscia, pentiti del misfatto sacrilego, posero giù le discordie, si unirono nella famosa lega lombarda, rialzarono la distrutta Milano, fabbricarono Ajessandria, e combatterono una battaglia da eroi a Legnano, ove fiaccate le corna del superbo orgoglio alemanno, costrinsero l'imperatore a riconoscere nella pace di Costanza (1183) la libertà deile città coilegate.

O fosse debolezza o altra cagione, nê alle guerre dei Lombardi në alla ioru lega contro Federigo presero parte ic etită di Toscana: perciò esse non vennero comprese nella pace fermata a Costanza, në la loro libertà fu legalmente riconosciuta. Quindi non cessarono mai anche sopra E Trenze ie pretensioni dell'impero, le quali per altro suonarono quasi sempre ridicole, perchè non sostenute da forza corrispondente, e perchè il vero diritto è costitulto solamente dal volere dei più.

Mentre i Lombardi contrastavano al Barbarossa, le città toscane, male provvedendo ai compni vantaggi, combattevano accanitamente tra ioro. Lucca, Siena e Pistoia, unite a Genova e ai Conti Guldi, esercitavano fiere nimicizie con Pisa che era collegata con Firenze e con Prato. Di ciò sentiva rincrescimento Federigo, perchè avrebbe voluto che le forze delle città parteggianti per lui, piuttostochè disperdersi la particolari contrasti, servissero a sostenere la sna vacillante potenza. A porvi un rimedio Federigo nel 1171 spedi per suo vicario in Toscana Cristiano arcivescovo di Magonza e cancelliere dell'impero, dandogli carico di ricomporel la pace, di tenere devote le amiche città e di shigottire le avverse. Cristiano adunò in parlamento Il ambasciatori dei principali Comuni; e perchè era parziale coi Genovesi, Imperversò contro i Pisani e li privò d'ogni loro diritto. Essi secondati dagli amici Fiorentini si mossero armati contro il campo di lui, che era in San Miniato alle stanze. A queste risolute dimostrazioni il tedesco, posta giù i' ira, ribenedisse Fiorentini e Pisani: poscia mutando nuovamente pensiero, in un'altra adunanza si fecc a chiedere cose esorbitanti da Pisa: gli ambasciatori di essa protestarono energicamente contro le ingiuste domande, c furono sostenuti con forza dal consoli Fiorentini. Allora f'arcivescovo qualificando, come sempre i despoti fanno, di rlbellione i reclami della ragione oltraggiata, e caricati di catene i consoli di Pisa e di Firenze li mandò nelle prigioni di Lucca. Alla barbara ingiuria le due città ardenti di vendetta furono subito in armi, e vi ebbero zuffe in più parti, L'Arclyescovo afforzato di Lucchesi, Pistoiesi e Senesi, e di fcudataril Umbri, Romagnoli e Toscani, si volse a guastare e spiantare il territorio Florentino. I Pisani vennero in soccorso con centoventicinque cavalli, e al tempo stesso portarono la guerra su quello di Lucca per richiamare alla difesa del proprio paese i Lucchesi, e a Pontefosco e a Monte Calvoli ebbero vittoria (1173). L'arcivescovo allora mutò di nuovo consiglio, e poco appresso andò a portare altrove la guerra e l'esterminio, lasciando più che mai commosse a guerra e a discordia le città toscane che era venuto a pacificare (1).

Pure Firenze continuava prosperamente nelle sue linprese. Si vendicava colle arml degli Aretini alleati dei conti Guidi, obbligavali a partirsi dall'amicizia di quelli, e a non sostenere mai più I seguaci di parte imperiale. Poscia venivano le gelosie di dominio con Siena. Ambedue queste città tirando ad estendersi, si trovarono presto l'una a confino dell'altra nel Chianti, e quindi furono in guerra, e si combatterono ad Asciano (1177), ove i Senesi ebbero la pegglo con gran danno di morti e di prigioni, e furono obbligati a cedere terre e castella. Dopo questi vantaggi i Fiorentini s' insignorirono anche del castello di Montegrossoli in Chianti, e di quello di Pogna in Valdelsa, fecero tributarii (2) gli abitanti di Empoli e di altri castelli, e forzarono molti signori di contado a disfare le joro fortezze, a sottomettersi a un dazio, e ad abitare ogni anno per un certo tempo in Firenze. Questi signori essendo per lo più caduti in basso, non erano bastanti a resistere a Firenze, che ogni giorno montava in maggior potenza e ardire: però cedevano, ma conservavano viva la memoria dei loro dritti perduti, ed erano pronti a ricusare l'obbedienza ogni qualvolta se ne offrisse loro il destro. Difatti , nel 1185 essendo venuto l'imperatore Federigo in Toscana per abbassare le città non favorevoli a lui . I nobili e i castellani da ogni parte gli furono attorno, movendo querela contro Firenze che a loro scaplto si era ingrandita, e mirava a impadronirsi del tutto senza curarsi delle ragioni imperiali: e aggiunsero, non essere dell'onore imperiale abbandonare i suol fedeli in preda ad una città che sempre avea parteggiato contro l'impero, e che

<sup>(1)</sup> Sismondi, Repubbliche Italiane. Cap. XI. Inghirami, Storia della Toscana, Vol. 6. Cap. 1V

<sup>(2)</sup> Tra le altre cose questi tributari erano obbligati a offrire ogni anno, come omaggio, un cero alla chiesa di S. Giovanni, nel giorno della festa di delto Sanio.

con tutte le forze intendeva a privarlo di ogni diritto. Federigo, che già era di mal animo contro l'irenze, accolse di buon grado i lamenti, rese ai gentiluomini le castella già possedute, il dichiarò dipendenti solo dall'impero, ricon-fermò pienamente gli antichi diritti feudali, poi tolse ai Fiorentini il contado e ogni loro giurisdizione su quello, e vi disciò suo i vicarii che a suo nome vi rendessero giustizia, e difendessero le sue ragioni: nel medesimo modo furobo trattate anche le altre città foscane, tranne Pisa e Pistoia che per to più avevano segnita la parte imperiale, e riconfermò loro libertà e privilegi. Così il Barbarossa disponeva di tutto come di sua proprietà: ma le cose durarono poco in questo stato, e Firenze riebbe o si riprese il contado per dieci miglia all'intorno (1): perchè Federigo, partito poco appresso per la terza crociata, mor in Asia nel 1190.

Del Barbarossa restò erede Enrico VI suo figliolo, il quade s'ingrandiva col reame di Sicilia e di Puglia, portatogli in dote dalla moglie Costanza, ultima discendente diretta dei re normanni. Enrico fu coronato imperatore nel 1191; e poscia mosse alla volta dell'Italia inferiore, ove fu costretto a conquistarsi il regno colle armi, perché molti siciliani e napoletani non volevano sapere di dominazione straniera, e si erano scello un re nazionale. La lotta fu lunga e atroce: Enrico alla fine rinssi vincitore, e si mostrò tristo, perfido e bestlalmente crudele, smantellò e deseriò le città che gli si erano opposte: dei nemici attri impalò. attri sorticò, altri arse vivi; molti anche acciecò, mutilò e mazzerò, nel lassiò quiete nep-

<sup>(1)</sup> Il Leo dice che Federigo non loise l'utio il distretto a Firenze, ma che fores al condento di dichiarra branot immediali dell'impero tutti in che fores al condento di dichiarra branot immediali dell'impero tutti in quale altili, che cegli enne per la immoda restringuere nolabilimente. Sur quale altili, che cegli enne per la immoda restringuere nolabilimente. Sur Mai II Malespini il il Villand diono posititaramente de Pederigo tolec a. A Loewe e Eugenio Albert, Firenze, 1840. Mai II Malespini el il Villand diono posititaramente che Pederigo tolec a. Perimero, tutto il contado e ogni signoria su questo, fino alte mura selsi attilia. Per posici aggiungono che a motivo del viore mostrato da zi Forendini alta Crocitas, re reso lero la giurisdizione del lerrittorio per dieci miglia all'interne.

pure a chi era già nel sepolero, contaminandone empiamente le ossa.

La Toscana era stata argomento di perpetue questioni come parte dell'eredità della contessa Matilde, e non si era mai giunti a definire stabilmente la cosa tra i pretendenti. Enrico VI non guardando a torti o a diritti, e pensando solo a stabilire dappertutto la sua potenza, formò quivi un ducato, e ne investì il suo fratello Filippo, nel tempo medesimo che istituiva anche altrove nuovi duchi e marchesi. Filippo molestò a suo potere Firenze e altre città Toscane non amiche all'impero, e le afflisse d'imposizioni gravissime. Sicchè pareva che l'autorità imperlale fosse tornata dappertutto iu vigore, quando la morte venne a soccorso della libertà de comuni spegnendo nel 1197 l'imperatore. Egli lasciava solamente un figlio che fu poi il famoso e prode Federigo II: ma allora era in tenerissima età e non poteva dar molestia a nessuno. Il duca Filippo corse tosto in Germania per farvisi riconoscere re: colà si suscitarono molti contrasti, e si venne per undici anni a guerra civile, essendochè la fazione avversa a Filippo gli opponesse Ottone IV che alla fine prevalse. In questo interregno cessò affatto l'autorità Imperiale, e anche le città Toscane cominciarono a godere di una vera indipendenza, alla quale poco poterono nuocere in appresso gl'imperatori Ottone IV e Federigo II. Anche il papa lanocenzio III colse la buona occasione, e applicò subito l'animo a impadronirsi delle città prese già dai Tedeschi nell'Italia centrale. Gli fu facile cacciare dalla Romagna e da Spoleto i signori Alemanni, che Enrico VI vi avea lasciati con titolo di duchi e marchesi; ma non gli sarebbe venuto fatto lo stesso nella Toscana, alla quale al solito aspirava come eredità della contessa Matilde. I suoi incerti diritti erano quivi contrastati potentemente dai feudatarii ingranditisi per le concessioni imperiali, e dalle città entrate al possesso di una gran parte dei beni della Contessa. Onde egli usò qui diversa politica: e non potendo avere le città serve, si studiò di averle collegate per usare delle loro forze; e in questa idea si presentò come protettore, e promosse una lega, il cui scopo

fosse di difendere i diritti della Chiesa e l'indipendenza delle città contro l'impero. A tale effetto spedi in Toscana due cardinali suoi legati, che indussero Firenze, Lucca, Siena, Volterra, Prato e S. Miniato a collegarsi per difesa comune contro qualunque imperatore che volesse tirarle a nuove contese contro la Chiesa Romana (1). Alla lega in appresso aderirono anche i Pistojesi, quei di Figline e Certaldo, i conti Guidi, e i conti Alberti. Pisa non votle entrarvi, perche forse non ne sperava nè libertà nè privilegi più grandi di quelli che già aveva dagl'imperatori ottenuti. I patti furono, che niuna delle città collegate potesse riconoscere imperatore o marchese che dal papa espressamente riconosciuto non fosse: che tutte dovessero scambievolmente difendersi, e difendere ed aiutare la Chiesa anche a rlcuperare i luoghi snl quali credeva di avere ragione, tranne quelli che allora si trovassero in mano dei collegati. Tutte le città collegate dovevano avere altrettanti capi chiamati rettori, all'arbitrio dei quali esse erano tenute a rimettersi per ciò che apparteneva al bene comune. Questi rettori si sceglievano tra le persone più acconcle a conciliare gli animi discordanti, ed erano astretti da giuramento a procurare con ogni studio la pace e il bene di tutti: si adunavano ogni volta che tra i collegati sorgesse qualche contesa, nè si dipartivano dall'adunanza prima di avere per ogni guisa fatto opera di recare i litiganti a concordia. E mentre essi si ingegnavano di oncrare un bene, certo non potevano in nessuna maniera ngocere alla libertà delle città respettive, perchè nelle loro patrie non godevano di niuna politica autorità (2).

<sup>(1)</sup> Pal innocessito non volle mai fromoscere solumennate la lega che avera promosa; e e do forse fece par aver modo a glasificarsi con innova avera promosa; e, e de forse fece par aver modo a glasificarsi con innova cità de cià e rono appropriati i beni di Mallife; quantoque attri osserio e in moltri che egit ne addisse. Vedi Les, Sorio d'Italia, Vedi anche la Mallife; quantoque attri osserio. Si moltre di Valtia delle certificari di Valtia di Valtia delle certificari di Valtia di Valtia delle certificari di Valtia di Valti

<sup>(2)</sup> Ammirato, Storie Fiorentine, lib. I. Sismondi, Rep. Ital. cap. X111.

Questa lega quantunque potesse tornare favorevole all'indipendenza toscana, ebbe poca durata, perchè le città, e specialmente quelle più forti, invece di avere a cuore la salute dell'intera nazione, miravano solamente a ingrandire sè stesse. E ad ingrandirsi sopra tutte, e ad allargare maggiormente il contado, con gran pertinacia intendeva Firenze coll'oro e colle armi. Comprava dai Cattani Montegrossoli in Chianti, e dai Conti Guidi Montemurlo, castello situato tra Prato e Pistoia alle falde dei monti: prendeva per forza e disfaceva in Valdelsa il castello di Frondigliana e poi quello di Semifonte, quantunque forte di sito, di mura e di torri. Si impadroniva di Combiata in Mugello, disfaceva Malborghetto nel Valdarno inferiore, e al di sopra di quello fabbricava Montelupo, per tenere con esso in dovere I conti Cadolingi signori di Capraia (1), e finalmente per forza e per ingegno si recava in potere Mortennana, castello degli Squarcialupi tra il Casentino e il Valdarno di sopra, e nel giro di pochi anni (2) fece giurare tutto il contado alla signoria del Comune, e recò a suoi tributari i sudditl de' conti Guidi, de' conti Alberti di Mangona, di quelli di Caprala e Certaldo, e di molti altri Cattani. La più parte dei signori allora furono costretti a farsi cittadini; le campagne rimasero libere dalla tirannide feudale; i contadini, redenti negli averi e nelle persone, e afforzati in castelli espressamente costruiti, furono messi in sicuro da ogni violenza, e la schiavitù si andava a mano a mano dileguando.

In questo mezzo si era fatta una mutazione anche negli ordini interni. La città, come vedemmo, si reggeva col governo dei consoli e col consiglio di cento senatori. I consoli

<sup>(1)</sup> L'Ammirato dopo aver pariato della distrazione di Malborgiello cassiello del Cadolingi, cominua: «Na perchè il lenare di aver Caprato ecosa molto difficile, delliberarono, por rafferare i Conil., di far loro man fortezza in su gli cocia, a che non porderono momento di lempo; perco che su logogio appie del quale fu collocalo Malborghello, chificarono una forte exatello, e cui per pompa di milliore allerigia posero nome Monta forte exatello, e cui per pompa di milliore allerigia posero nome Monta forte exatello, e cui per pompa di controlibera del capre, come par che sunul il nome di Caprata, Mor. Former, Lib. 1.

<sup>(2)</sup> Tuili questi acquisti si fecero dal 1197 al 1220.

guidavano la tutto e governavano lo stato, facevano giustizia, e comandavano gli eserciti. Era troppa autorità ristretta ln un solo magistrato: pel bene della libertà bisognava dividerla : e ciò si fece nel 1207 eleggendo un potestà forestiero, con antorità di giudice delle liti criminali e civili, e di capitano delle armi (1). Il potestà sceglievasi a pluralità di voti tra i cittadini di una città amica o alleata, che seguisse lo stesso partito, e non fosse più vicino di cinquanta miglia. Voleasi un gentiluomo reputato per bontà, per valore e per senno, c appena cletto s'invitava con lettere e ambasciatori, e accoglievasi festivamente con gran pompa e concorso di popolo, e in qualche luogo si recitava un'orazione in sua lode. Egli stesso sulla plazza pubblica faceva sua dicerla, e ginrava di osservare le leggi e di lasciare la sua carlca dopo un anno. Doveva condur seco due o più cavalieri per guardia, e giudici o assessori (2) che lo aiutassero a definire le liti.

(i) I potestà furono istituiti in Italia da Federigo I nel 1158, perchè difendessero le razioni dell'impero: poscia vennero adoliati anche dalle città libero di Lombardia dopo la pace di Costanza, e di ministri imperiali divennero magistrati repubblicani. Questa mutazione fu fatta per avere più sicura giustizia, perchè sembra che i consoli non si trovassero sempre d'accordo, nè l'amministrassero troppo imparzialmente. Ma anche in ciò non furono costanti. Allorchè sotto i consoli le cose non andavano bene, eleggovano un polesià : se anche questo non soddisfaceva, lornavasi ai consoli, in Genova, a modo d'esempio, nei 1190 si trova il potesià: nei 1192 si richiamarono i consoli, e negli anni seguenti vi fu ora l'uno, ora gli aliri. Così avvenne in Firenze: secondo li Viliani e il Malespini s'introdusse il polestà solo nei 1207 ; ma veramente se ne trova memorie anche avanti, e segnatamente negli anni 1184, 1193, e 1199. ( Yedi le Delizie degli Erudili Toscani Yoi. VII, pag. 138 e 140). Pare che i Fiorentini non si potessero sublio accomodare a questa magistratura, che dapprima assaggiarono più volle, e poscia dismessero per tornare ad accogileria stabilmente nel 1207. Onde l'epoca data dai Malespini e dai Villani non vuolsi intendere rigorosamente come il primo principio dell'autorità dei polestà in Firenze, ma come quella in cui cominció ad esistere senza interruzione.

(2) Fra questi giudici laivolta ven erano alcuni stranissimi di ablio e di forma, e goffi e ignoranti in guisa che sembravano ievati dall'aratro o tratti dalla caizoteria, piultostoche dalle scoole dethe leggi. sodiazzevoli Fiorentini si divertivano a dar ioro ia bala, e ad uno ievarono le brache mentre seleva at banco della Ragione. Yed. Giov. Roccaccio, Giorrata VIII, Nov. 5. Esso prouunziava le sentenze, puniva i colpevoli, ed eseguiva in tutto gli ordini del Comune. A questa carica chiamavasi sempre un forestiero, affinchè non avesse legami con nessun cittadino, ne fosse impedito da preghi, da aderenze, da amicirace, da odini privati, ne da qualunque altro riguardo da rendere rigorosa glustital. Perciò gli era espressamente viento di aver parentela o familiarità con alcuno, d'intervenire a ritrovi e conviti, e di convitare egli stesso persona. Terminato l'ufficio, se alcuno aveva da lamentarsi dei fatti suoi, gli si facea sindacato: se erasi comportato con giustizia imparziale, si onorava di pennone e di targa e altri regali, talvolta si riconfermava nella carica anche per l'anno seguente.

Checché dire si possa di questi provvedimenti, fatti da uomini usciti di recente dalla barbarie, e non aventi il beneficio dell'esperienza, si trovano mirabili gli sforzi adopirati per ottenere che la giustizia fosse rigorosamente amministrata, e il Comune governato con lealtà: che se non si conseguiva l'intento, più che a difetto degli uomini vuolsi attribuire a colpa dei tempi. Certamente vi era miglioramento nella divisione dei poteri tra più magistrati. Perocchè mentre il potesta giudicava, i consoli amministravalone della giustizia criminale e civile era separata da quella delle rendite pubbliche: e al popolo, radunato al suono della cempana in parlamento sulla pubblica piazza, rimase in appresso il diritto di stabilire le leggi proposte dal consiglio dei senatori.

Ma ancora non era giunto il tempo della vera sovranità popolare. Comecchè il popolo apparentemente avesse parte nell'autorità dello stato, quelli che veramente governavano erano i più nobili e potenti cittadini. Varie erano le famiglie che dicendosi discese dai Romani, o venute coi barbari vantavano titoli di cavalleria e di nobilià molto antica, e si erano illustrate nelle magistrature e nei fatti a pro della patria. Altre sorte di piccola gente montavano ora in grandeza per mezzo dei traffici. A queste agglungevansi le grandi casate dei signori di contado, i quali obbligati a lasciare i

forti loro castelli e a farsi cittadini, seco portavano spiriti alteri e intolleranti di civile egualità. Tutti questi nobili a qualunque costo voleano soprastare, e in cio gli uni tenevano diverso modo dagil altri. Questi ambivano la dominazione cittadina a nome dell' imperatore, quelli a nome del papa. Siffatti umori che partivano in due fazioni tutta la nobiltà ambiziosa di dominare, non erano nuovi, perchè avevano già funestata tutta l'Italia fino dai tempi di Enrico IV e di Gregorio VII, c al erano dipol accresciuti e riscaldati in ogni città, prendendo il nome di Guelfi i seguaci della Chiesa, e di Ghibellini i parteggianti per l'Impero (1). In Firenze per altro covarono assai tempo segreti, nè proruppero ad aperta discordia per tutto il XII secolo. Qualunque opinione portassero, i cittadini erano tutti uniti al bene del Comune (2). Ma l'anno 1215 disparve anche ogni apparente concordia, e per una privata contesa tra due delle più potenti famiglie si manifestarono in tutto il loro furore le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini.

(1) I nomi di Gdelfi e Ghibellini, come fante altre sciagure, ci vennero di Germania. La famiglia di Enrico IV e di Enrico V chiamavasi Salica e Gueibriinga da un castello di questo nome stituato nella diocesi di Augusta : e perciò i partigiani di questa famiglia si chiamavano Ghibellini, - Gueifi all'incontro si chiamavano i seguaci della famiglia dominante in Baviera , perchè ira i principi di essa ve ne erano siati molti coi nome di Guelfo o Welf. La Casa di Baviera si era dichiarata protrettrice della Chiesa, mentre Enrico IV ed Enrico V le facevano guerra. Quindi tra le due famiglie e loro seguaci nacque lunza contesa, che poscia si riscaldò maggiormente per le pretensioni degli uni e degli aitri all'impero. I malaugurati nomi vennero poi in Italia e vi mutarono significato. Comparvero sulla fine del XII secolo, e dapprima significarono la fazione papale e imperiale che già esistevano da mollo lempo. Lo scopo político del Guelfi era di liberar le cillà Italiane da ogni straniera influenza : quello del Ghibellini , di siabilire la libertà sollo la prolezione dell'Impero, il qualo credevano che solo polesse colla sua forza ed autorità comporre le discordie civili. Poscia i nomi di Gueifi e di Ghibellini non denotavano altro che due fazioni, te quali per bramosia di dominio correvano l'una alla distruzione dell'altra. I Guelfi per lo più rappresentarono il parlito popolare, e i Ghibellini quello dell'aristocrazia.

(2) Solo nel 1177 vi fu discordia aperta e guerra cittadinesca suscitata dagti Uberti, i quati essendo multo potenti aspiravano alla signoria, e volevan, i consulta foro medo, Malesphi, Cap. 75

Fra i nobili che in cuore seguitavano le parti imperiali erano gli Uberti, congiunti di parentado cogli Amidei: per la fazione papale stavano i Buondelmonti e i Donati. Un giovane de' Buondelmonti , leggiadro e bel cavaliere chiamato messer Buondelmonte, promise di prendere a moglie una fanciulla di casa Amidei. Mentre le nozze si apparecchiavano onorevoli e belle, andando egli a diporto per la città, e passando davanti alla casa Donati, madonna Aldruda si fè sulla porta, e salutatolo cortesemente prese a biasimargli la donna che avea promesso di togliere a sposa, e aggiunse che gli aveva serbata una sua figliuola molto più a lui conveniente, e gliela fece vedere. La giovane Donati era bella molto, e Buondelmonte si accese tosto in tanto ardore di lei, che senza por mente ai mali che ne verrebbero dal rompere la fede promessa, promise di prenderla e celebrò con essa le nozze. In un tempo in cui le passioni erano sì ardenti, è facile imaginare in quanto furore venissero gli Amidei allorchè seppero che Buondelmonte li aveva in tal maniera traditi. Essi chiamarono a sè gli Uberti. i Fifanti, i Lamberti e i Gangalandi, per consultar sul modo di purgarsi della ricevuta ingiuria. Dopo vario disputare, il Mosca Lamberti, più audace degli altri, disse che per vendicare l'oltraggio il traditore Buondelmonte volevasi spegnere (1). E al suo avviso segui tosto il fatto. La mattina di

(1) Il Mosca disse: cosa fatta capo ha: la qual sentenza, dice l'Ammirato, significava uccidiamolo, e così al fatto sarà dato principio. Il Mosca per ció fu posto da Dante nell' Interno, tra quelli che, per essere stati autort di scandali e di scismi, sono fleramente puniti coll'avere le membra tronche.

- « Ed un che avea l'una e l'aitra man mozza ,
  - « Levando i moncherin per l'aura fosca,
  - « Sicche il sangue tacea la faccia sozza ,
- « Gridò: ricorderati anche dei Mosca ,
  - « Che dissi lasso! capo ha cosa fatta, « Che fu 'i mai seme della gente Tosca.
  - Inf. C. XXVII.

Anche a Buondelmonte, causa delle discordie civili . Dante imprecava e faceva voti che gli antichi di lui fossero affogati nell' Ema, aliorche di Valdigreve vennero a slare a Firenze.

l'asqua di Resurrezione si raccolsero tutti nelle case degli Amidel da santo Stefano presso l'Arno; e di là vedendo Buondelmonte che sopra un bel palafreno passava il ponte vecchio, ad un tratto uscirono fuori, gli si strinsero addosso, e a piè della statua di Marte gli ruppero la persona di molte ferite e lo lasciarono spento. Questo sangue sparso chiama sangue ed atroci vendette. Si leva grande il rumore, la città è da ogni parte sulle armi; chi vuole vendicar Buondelmonte, chi sostenere gli uccisori. Tutta la nobiltà si divide apertamente in due fazioni, di Ghibellini e di Guelfi: della prima stanno a capo gli Uberti, e della seconda i Buondelmonti (1); le contese tre le due fazioni produssero mali che non si saprebber descrivere. Fieri gli assalti, crudeli e sanguinose le zuffe: le strade sbarravansi, le torri e le case mandavano una grandine spessa di sassi e di freccie; grida continue di sangue e di morte: era una guerra di nomini invasati da feroce demonio: non si pensava che a distruggersi, e la patria ne rimaneva lacerata e guasta miseramente.

Pure qualche volta vi.era un poco di sosta dalle accanice battaglie, e gli animi per qualche tempo si riunivano, allorche la città fosse oltraggiata o corresse qualche pericolo. Quindi di concordia per varii anni si guerreggiò contro ivini, perchè le glosie rinassevano ad ogni tratto tra le città più potenti, e niuna voleva o sapeva conoscere che la vera forza e la stabile indipendenza stavano nella concordia di tutte contro il nemico straniero. Perciò si rappe ancie l'antica amicizia con Pisa, e un frivolissimo motivo ne dette occasione. Nel 1220 trovandosi a Roma per l'incoronazione

Parad. C. XVI.

<sup>«</sup> O Buondetmonte, quanto mai fuggisti « Le nozze sue per git attrui conforti!

<sup>«</sup> Molli sarebber liett, che son tristi,

<sup>«</sup> Se Dio l'avesse conceduto ad Ema « La prima volta che a città ventsti

<sup>(1)</sup> L'Annuirato afferna che di settantadue famiglie che altora vi crano di qualche fama, trentanove divennero Guelfe e to altre Ghibetline. Gli storici antichi danno qualche differenza nel numero.

dell'Imperatore Federico II gli ambasciadori Fineratiai e Pisani, vennero a inglurie di parole e di fatti per causa d'un cane, che inavvertiamente fu promesso agli uni e agli altri da un cardinale (1). Le due città, avuta notizia della contesa, vi presero parte con tutto l'ardore che era proprio degiumini di quell'età. Il Comune pisano fece tosto arrestare tutte te mercanzie fiorentine che si trovavano in Pisa, nè vi furono preghi o umili suppliche che pofessero recario a farne la restituzione anche apparente, onde almeno il decoro fosse salvato. Per la qual cosa i Fiorentini, ardenti di vendicarne l'onta e il danno, corsero alle armi, dettero ai Pisani una flora battaglia (1222) a Castel-del-bosco, e ne fecero prigioni militore dava travaglio al oastello di Montemurio; e guastata la città all'intorno, presero Carnigano e vollero che fosso distrutto.

L'anno seguente, risorti più vivi mall umori con Siena, ne soppio una guerra di sei anni, la qualle fu feconda di gravissime sciagure ai Senesi. Questi contro I patti assalirono Montepulciano, e in appresso ne disfecero le fortezze e le mura. Onde I Florentini Geore più scorrerie nel territorio nemico, danneg-

(1) a Alla incoronazione dell'imperatore Fetorigo si ebbe grandi e ricchi ambasciatori di lulle lo città d' ttalia : e di Firenze vi fu molia buona gente, e simile di Pisa. Avvenno che un grando signore romano, che era cardinale, convitò a mangiare i detti ambasciziori di Firenze. E andall al suo convito, uno di loro veggendo un bello catellino di camera, il domando. Dissegli (cioè il cardinale) mandasse per esso a sua volontà. Poi il detto cardinale convitò l'altro di appresso gli ambasciatori di Pisa : e per io simile modo invagiri uno di ioro dei detto catellino e si glielo domando. Ed egli glielo dono, e disse mandasse per esso a sna vojontà, non ricordandosi l'avesse donalo all'ambasciatoro florentino. E partilo il convito, l'ambasciatore di Firenzo mandò per il catellino ed ebbelo. Poi vi mandò l'ambascialore di Pisa, e trovò come l'avevano avuto gil ambasciatori di Firenzo: recollosi a onta e a dispetto, non sapendo com' era injervenuto. E trovandosi insieme i detti ambasciatori per Roma , richiedendo il caleilino, vennono a villane parole: e di parole si toccarono (cioè dalle parole rennero alle percosse), ondo gli ambasciatori di Firenze furono sopereniali e villaneggiati , perocche gli ambasciatori di Pisa aveano cinquanta soldati di Pisa, « Malespini, edizione di Livorno 1830. Quosio cronisia aggiunge circ i molli Fiorentini che erano in Roma si accordarono e assalirono i Pisani con aspra vendetta.

giarono i Perugini amici ai Senesi, batterono i borgli di Siena, si siogarono in tutti gl'insulti che la rabhia dettava, disfecero nelle campagne quarantaquattro tra ville e castella, e condussero molti prigionieri a Firenze. Alla fine si concluse la pace (1235), perchè i Senesi, trovandosi da ogni parte disertati, consentirono di rendere Montepulciano, e di rialzarvi le mura e le fortezze distrutte.

Postale le armi contro i vicini, si lornava a infariare nellecittadinesche battaglie; e l'contendenti dopo essersi stancati a dare sfogo alla cieca rabbia, non di rado si ritrovavano in un medesimo luogo, ed ivi gli uni raccontavano e celebravamo le più forti prove degli altri. Tutti il storzi del Guelli e dei Ghibellini erano diretti a far prevalere una fazione e a cacciare gli avversari; ma ambedue le parti erano potenti di armi, di torri e di uomini: ambedue combattevano con pari valore: e quindi per trentatrè anni non vi fu trionfo deciso, nè l'una potè cacciar l'altra.

Fra i grandi mall che ne venivano da questo continuo tempestare di fazioni, sparivano le virtù e i semplici costumi antichi, che Dante celebrò la uno dei più splendidi passi della divina Commedia. E polchè a Dante in guesto caso, come in molti altri, vuolsi dar fede di storico scrupolosissimo, giova qui sulla sua antorità toccare degli antichi costumi. Firenze nel secolo XII si stava in pace, sobria e pudica. I cittadini viveano tra loro in fede ed amore, volevano solo gli onesti guadagni, e null'altro che il bene e la gloria del Comune cercavano. Allora Bellincion Berti, I Nerll, gli Arrigucel, i Galigai, i Pigli, i Calfucci, i Sacchetti, l Barucci, i Sizii, i Fifanti, e le altre più onorande ed onorate famiglie conducevano vita modesta, avevano agiatezza, non fasto, portavano cinture di cuoio, si vestivano di pelliccie senza fregi o ricami, ed erano nei modi affabili naturalmente e gentili. Le loro donne non studiavano i lisci allo specchio, non si dipingevano col belletto la faccia, non cercavano che gli ornamenti dell'arte le facessero più apnariscenti che la naturale bellezza. Si adornavano di onestà: e ogni loro pensiero era in amorosamente governare la fa-

miglia, ed educare forti e onorevoli cittadini alla patria. E delle ioro cure avevano degno premio in una vita tranquilla e consolata di noblli affetti.

> O fortunate! e ciascuna era certa Della sua sepoltura, ed ancor nulla Era per Francia nel letto deserta (1). L' una vegahiava a studio della culla. E consolando usava l'idioma Che pria li padri e le madri trastulla : L' altra traendo alla rocca la chioma, Favoleggiava con la sua famiglia De' Troiani di Fiesole e di Roma (2).

A queste fanno eco le parole del Malespini: « I cittadin) di Firenze viveano sobri e di grosse vivande, e con poche spese e con buoni costumi, e con grossi drappi vestiano loro e le loro donne. E molti portavano le pelli scoperte senza panno (3), e colle berrette in capo, e la maggior parte con gli usatti (4) in plede. E le donne senza ornamenti, e passavansi (5) d'una gonnella assal stretta di grosso scarlattino d'Ipro o di Camo (6), cinta d'uno scheggiale (7) all'antica, e d'uno mantello foderato di vaio col tassello (8) di sopra.

<sup>(1)</sup> Ognuna era ceria di morire ed aver sepoitura in pairia, perchè ancora non erano cominciali gii esiiji che poi furono si frequenti. Nessuna era neppure abbandonata dai marili, che il desiderio smodalo di ricchezze portava in Francia e alirovo a mercanieggiare. (2) Paradiso, Canto XV.

<sup>(3)</sup> Cioè le loro vesti erano di pelli senza copriinra di panno.

<sup>(4)</sup> Usatti, vale calzari di cuoio: ed è voce antiquala.

<sup>(5)</sup> Cioè si contenjavano.

<sup>(6)</sup> Forse Camen citià dei basso Reno.

<sup>(7)</sup> Cintura di cuolo con fibbia.

<sup>(8)</sup> Tassello, ora un pezzo di panno quadro all'accato ai di fuori dei bayero del mantello, e forse era la stessa cosa del cappuccio, perchè poriavasi in capo. La paroia tassello , nota il Benci , forse derivò da tassel o tasseau, che gli antichi Francesi asavano a significare ogni cosa di figura quadra di sioffa o di altra specie con cui fe donne si adornassero.

e portavanlo in capo: e le comuni donne vestite d' un grosso verde di Cambragio (1) per lo simile modo. E lire cento era comune dotte di moglie, e lire dugento o trecento era tenuta a quel tempo grandissiona dote (2). E le più delle pulcelle avevano venti o più anni anzichè andassono a marito (3) poi siffatto abito e di questi costumi, aggiunge il Villani, erano allora i Fiorentini; ma erano di buona fè e leali tra loro e al loro Comune, e colla loro giusta vita e povertà feciono maggiori e più virtuose cose non sono fatte a' tempi nostri (4) con più morbidezza e più ricchezza ».

Questi virtuosi costumi e questo onorato vivere nel popolo continuarono anche per buona parte del secolo XIII; ma nelle grandi famiglie presto si corruppero, per dar luogo a lusso, a sfrenate ambizioni, a soperchie voglie e a disonesti appetiti, che furono causa di sconvolgimenti, di estili e di morti.

(t) Forse Cambray.

<sup>(2)</sup> Il Sismondi dice che la lira florentina d'aliora equivaleva a undici liro e sette soidi tornesi. La lira tornese corrisponde a 98 centesimi della nosira lira italiana: onde può conciudersi che cento delle antiche lire di Firenze, presso a poco costavano milie cento delle presenti lire Italiane.

<sup>(3)</sup> Malespini edizione del Benci , Livorno , per Giauco Masi , 1830.

<sup>(4)</sup> Cloè nel secolo XIV quando scriveva il Villani.



LA DEMOCRAZIA, I SUOI PRIMI TRIONFI, E LA SUA CADUTA
A MONTAPERTI.

(1248-1264)

La rivoluzione sociale e politica, che abbatte il feudalismo e tornò gli uomini a condicione civile, aveva partoriti grandissimi effetti alla fine del XII secolo. Pure le cose non erano nè potevano esser tranquille, perchè la società si componeva di elementi contrarii tra loro: vi erano gli antichi vincitori ed i vinti, i barbari settentrionali, e i discendenti del sangue lattno, i grandi ed il popolo: gli uni gelosi dei diritti dati loro dalla forza e dalla barbarie dei tempi, non intendevano perderii en lunovo stato sociale, e volevano soprastare a ogni costo, mentre gli altri nutrivano spiriti intolleranti di quanque dominazione. In questo contrasto la giustizia era male amministrata, e non eravi personale sicurezza, perchè l'autorità dello stato era debole ne poteva frenare l'ingiturie dei potenti. I quali uniti in consorterie e in fazioni, con la forza

conducevano tutto a loro talento. L'ella esecuzione de'nuovi ordinamenti politici i nobili avevano avuto le parti principali, perchè il popolo dapprima Inesperto delle arti del govenare, affidò loro le prime magistrature. I consoll, i potestà, i capitani e gli altri reggitori della cosa pubblica ordinariamente si eleggevano tra i nobili, i quali sulle prime pare si comportassero assai civilmente, nè volgessero l'animo a tirannide. Poi le cose mutarono: le forze della nobiltà cittadina si accrebbero per all aiuti di quella che le armi costrinsero a lasclare i fortl castelli e sottoporsi alle leggi dei nuovi comuni, e allora gli animi si levarono a più esorbitanti pensieri e nutrirono immoderate ambizioni. Al giusto impero delle leggi sostituironsi brighe private e soprusi: voleasi primato, non civile eguaglianza. L'aristocrazia elevava in città torri e palagi somiglianti a fortezze, e si attorniava di masnadieri per gravare insolentemente sul popolo. Erano le costumanze e le prepotenze feudali recate dentro alle mura cittadine. Ma il popolo che aveva combattuto animosamente per la iibertà, cominciava a credere da qualche cosa sè stesso, reputavasi atto alle faccende comuni, voleva parte nei nuovi governi da lui conquistati , nè intendeva più di patire le soverchierie di una classe. Ouindi si uni in associazioni di arti e mestieri che formarono uno stato dentro allo stato, e da ogni parte si solievò contro la nobiltà prepotente, e la guerreggiò con vario successo, e s' impadroni del governo, e costrinse i nobili che volessero avervi parte a dichiararsi popolani coll'ascriversi al collegi delle arti. Questo amore di democrazia che distinse dagli altri il secolo XIII, e le lotte che ne furono la conseguenza, iu alcune città portarono presto a tirannide, perchè il popolo per difendersi dalla reazione de'nobili, sconsigliatamente affidò il comando ad un solo: ma in altre, come in Pisa, in Siena, e soprattutto in Firenze, eccitarono passioni ardentissime, svolsero maravigliosamente le umane facoltà, e produssero tutte le nobili opere di oni la civiltà fu più splendida. In mezzo ai rumori e alle contese civili rifulsero le virtù popolari e sorsero gli alti ingegni di cul l'umanità più si onora,

5h

perchè in quella agitazione degli spiriti chiunque da natura fosse privilegiato di nobili doti, aveva facile il destro a farne prova.

La democrazia presso di noi trionfò, perchè il popolo qui era più che altrove sveglio e animoso, e perchè i noblli non si contentarono mai di ciò che non fosse tirannide, e ad essa non poterono avere grande appoggio dall'impero, le cui sorti si volsero poco liete per gran parte del secolo XIII. Nei primi anni, come già avvertimmo, vi fuinterregno per le contese di Filippo e di Ottone. Poi spento Filippo di Svevla da un suo privato nemico, Ottone IV della casa guelfa di Baviera fu riconosciuto senza contrasto in Germania, ed ebbe anche dal papa la corona imperiale. Ma poco potè fare in Italia, perchè oltre all'essere rimasti molti degli Italiani offesi dal barbaro orgoglio delle sue genti tedesche. egli stesso, comunque guelfo, venne ad aperta inimicizia col papa che gli oppose il giovine Federigo II, erede del reame di Sicilia e di Puglia. Questi tenuto per tutta la fanciullezza sotto la tutela dei papi, fu riconosciuto re dal signori alemanni, e poi coronato dell'Imperio da Onorio III con cui stava in buona armonia: ma come crebbe negli anni non volle più sapere di tutela papale, e deliberato di governarsi a sua volontà applicò tutto l'animo a rialzare I diritti dell'impero scaduto, e riaccese più viva che mai l'antica guerra col sacerdozio. Egli si afforzava delle simpatie ghibelline, e il papa s'indirizzava alle repubbliche guelfe, non per proteggere la loro libertà, come alcuno va stranamente sognando, ma per valersi delle loro forze a sostegno della propria grandezza e dell'indipendenza ecclesiastica. Le opere dei potenti non hanno così facilmente il generoso motivo del bene de deboli: in effetto sono sempre un calcolo di politica e di privato interesse, anche quando tale non è l'apparenza. Federigo, se i contrasti guelfi non erano, avrebbe forse potuto recare l'Italia ad unità e farne una grande e temuta nazione, perchè lo facevano potente e atto all' impresa molte forze Italiane. Di più egli era nato e cresciuto in Italia: ne amava il bel clelo e i colti

abitanti; e prima che i disastri lo rendessero sospettoso e crudele, era grazioso ed amabile per molte qualità singolari. Lo vantavano cortese e magnanimo, di spiriti superiori al suo tempo, bel parlatore, dotto in più lingue, promotore degli studii, fautore dei poetl, poetante lui stesso nella nascente lingua d'Italia, prode in battaglia e copioso e largo di tutte virtù (1). Insomma pareva l'uomo più adatto a ricomporre i divisi animi, e in quella vece, per le difficili condizioni del tempi, contribuì a fare più furiosi gli odil di parte. Il papa per abbatterlo e punirlo delle dissimulazioni e delle fallite promesse, dopo le scomuniche, fece prova di spodestarlo del regno, e con armata mano l'invase. All'incontro Federigo con i suoi Saracini non tementi scomnniche portò a Roma la guerra. Vi furono pieni contrasti da ambe le parti, e si usò di qualunque arme che potesse dar la vittoria. Per le suggestioni guelfe il figlio Enrico ribellavasi al padre, e gli si rinnuovava contro anche la lega lombarda ma con esito disuguale dall' antico, perchè non si rinnuovava la stessa unità di voleri. Il papa Innocenzio IV alla fine lo riscomunicava (1245) solennemente in concilio a Lione: i frati predicavano contro di lui la rivolta, e anche alcuni de' suoi fedeli lo abbandonavano. Non per questo Federigo perdevasi d'animo, ma dopo avere vanamente tentato di ricomporsi col papa, si volgeva per aiuti alle città ghibelline, e faceva ogni sforzo per reggere la vaciliante fortuna.

In Toscana i Pisani, i Senesi, I Pistojesl, i Volterrani e non pochi signori feudall tenevan per lul: e anche nelle stesse città guelfe avea fantori. Onde per meglio stabilire qui la sua potenza, vi mandò come vicario Imperiale il suo figlio Federigo, re titolare di Antiochia, con no buon nerbo di cavalli tedeschi, e in una richiese di aiuto gli Überti di Firenze, e li pregò ad adoperarsi perchè i guelfi fossero cacciati della città. Finqui le fazioni florentine erano state solamente tra i nobili, e il popolo si manteneva in unità a bene e onore dello stato:

<sup>(1)</sup> Villani , Lib. VI , Cap 1.º

ma ora ricominciandosi a combattere con piu efferata insania , aanche la gente mezzana ne restò partita e guasta. A un tempo stesso si battagliava ardentemente in più luoghi: i centri delle zuffe erano alle case degli Überti ove poi sorse il palazzo della Signoria, a Porta S. Piero ove erano forti di case ed itorri i Tedaldini, in Porta del Duomo alla torre di messer Lancia Cattani, in S. Brancazio alla torre de' Soldanieri, e in Borgo SS. Apostoli (1). In questi luoghi e nelle loro vicinanze erano le principali casate de' Ghibellini e de' Guelfi. Intorno a ogni casa si facevan serragli e chiusure di sharre, dietro a cui i combattenti stavano in sicuro dalle offese nemiche. Da vicinanza a vicinanza, da torre a torre era un coulinuo scagliar pietre e seate tech riempivano ogni cosa di paura e di morte.

Niuna delle parti ancora prevaleva, quando i Ghibellini confidando nei vicini aiuti di Federigo fecero l'estremo di loro possa; e lasciate le altre loro fortezze si ridussero jutti alle case degli Uberti, e di là movendo assalirono e vinsero ad uno ad uno i ridutti dei Guelli, prima che questi si potessero riunire. Tutta l'azione alla fine si ridusse al serraglio di S. Piero Scheraggio (2), ove si erano raccolti i Guelli scampati dall'al-

<sup>(4)</sup> La Porta S. Piero era nei primo cerchio delle mura ova è orgi i canto del Parat, Dula en di indirenti, cultre al Todaldinio, ermo forti di case e di terri, i Capomacchi, gill Elinei, i Cinechi, gil Abali e i Caligal, intili pibellini; tra i, Guelli vi erano principali il Bonati. I, Vitadomini, Pital pibellini tra i, Guelli vi erano principali il Bonati. I, Vitadomini, Pital egil Adiguari. La Porta del Buomo ero ovo orgi si dec il Canto alla Paglia in facca al borgo di S. Lorenzo, e in questo longo e neile seo vicinanze erano le case phibelline degli Aquiani le Brancileschi, e le guefic del Tosahl, degli al Ariguecci. In S. Brancazio (orgi Sin Pamerrazio in via della Spada) e nei dintorni, i principali Gibilellulei erano i Lamberti, Torchi, gill Amerit, i Cipriani e i Nagliorelli, i quali combaltevano con le famiglie gueffe del Torrasquanci, dei Pigli e Veccheltti. In Bray SS. Apositi erano capi del Gibilellini, gill Scolari, i Sodalmerte e I Guid teche combaltevano contro Buondelmonti, Giandonali, Bostichi, Cavaicanii, Scali e Giandeltzizi. V. Vilinini, Lib. Vi. J. Cao. 33

<sup>(2)</sup> Un fosso dello Schraggio che serviva di scolo alle acque dell' anti-ca città in Arno, dette il soprannone a questa Chiesa di S. Piero consaerata nel 1063. Essa era ia più grande di Firenze dopo quella di S. Reparata, e anticamente servi più d'una volta alle adunanze ed al consigli pubblici. Stava ove sorze oggi la fabbrica degli Ufigit all'estempià che dà solla via della

tre ruffe. Quivi la battaglla fu più aspra e diversa; e dopo sforzi di erolco valore I Guelfi sopraffitti dal numero, ebbero la seggio, perché quando erano sposati dal lungo combattere gli assati la cavalleria tedesca di Federigo sopraggiunta in socroso dei Gibbellini. Onde non vedendo più modo di scampo, la notte della Candelara (1249) partirono minacciosi dalla città dopo aver fatto nonevoli esequie in S. Lorenzo a Rustico Marignolli, uno del loro più prodi che era rimasto spento nella battaglia. Alcuni si ripararono a Montevarchi, a Capraja e ad altri loro castelli: alcuni al loro poderi e presso gli amici, e si misero in istato non pure di difendersi, ma anche di offendere, e non andò guari che ruppero a Montevarchi una masnada tedesca.

I Gbibellini rimasti padroni di Firenze usarono immoderatemente della vittoria. Ebbri di furore e di vendetta dettero principio all'uso bestiale, rinnovato poscia più volte con gran danno della città, di rovinare le case dei vinit; assalirono le torri e i patazzi de Guelfi, e ne abbatterono trentasei, tra i quali in Mercato Vecchio era singolare da tutti quello de Tosinghi, che adorno di colonnelli di marmo si elevara novanta braccia, ed era sormonatto da altissima torre. Tentarono anche di rovinare la chiesa di S. Giovanni, perchè in essa al raduna-rano i Guelfi, ma non venne loro fatto (1). Poscia afforzati di

Ninna, Nei 1410 ft disfalla una navala della chiese per salargare ila via sodietia e per rendere i piastro della Signori pià isolato. Nei 1316-Cosimo 1, per fabbricare gill Ultri fece denolire la canonica, il campanile, il cimilere e il seggiata e d'aisore del poletia chiese non rimase to piedi che una sota parte, la quale darò fino al 1784 in cul venne del tutte sopppressa, e convertita in archivio del iribunati.

(1) « Ancora mostraro i Gibbellini magiore empieraz: per captone che le Genifi faceano di loro molto capo nita chiesa di S. Giovanni, e talia boson gente v' usava ia domenica mattina, e faceana! i matrimoni. Quando oranero a distare lo torti dei gualle ni ediferero, infari e altre, una molto grande e bella ch'era in sulla piazza di S. Giovanni all'entrare del Corso degli Adimeri, e chimavasi la torre del guardamorto, perceché anticamente totala in boson gente che mories si especitiva a S. Giovanni. El repitale del considera d

milleottocento cavalli tedeschi andarono a far guerra ai Gueifi nel castelli, e assediarono Capraja. A ciò ebbero aiuto anche dall'imperatore, che rotto a Parma era venuto in Toscana, e avea poste le stanze a Fucecchio. Capraja fu stretta per modo che dopo due mesi e dalla mancanza delle vettovaglie e dal tradimento fu obbligata ad arrenders. I principali guelfi ivi rifuggiti furono condotti prigioni in Puglia, ove l'imperatore ferocemente incrudeli nelle loro persone, facendoli mazzerare o privare degli occhi.

Non per questo gli altri esuli rimessero punto del loro coraggio. Federigo era partito per le Sicilie, il suo figlio Enzo rimasto vicarlo imperiale in Lombardia, nel maggio (1249) era sconfitto e fatto prigione dai Bolognesi a Fossalta: la forza dell' impero da ogni parte calava, e i Guelfi aprivano il cuore a più liete speranze e prendevano nuovo vigore. In un'impresa notturna assalirono e ruppero i Gbibellini a Figline, ribellarono in Valdarno I castelli fedeli al comune di Firenze, e con armate escursioni chindevano le strade, interrompevano le comunicazioni e impedivano il commercio della città. Di ciò più che altri sentiva danno e dolore il popolo, il quale odiando già i Ghibellini per la loro ferocia, ora recava ad essi le cagioni de' nuovi mali, e si faceva più ardente nell'odio. Anche del loro governo era scontento. Le faccende pubbliche stavano tutte in potere dei noblli, e specialmente degli Uberti, i quali opprimevano i minori cittadini con enormi gravezze e tiranne estorsioni, e alle ingiurie de'fatti aggiungevano villane parole. Onde il popolo, non potendo più comportare le insolenze e il dispregio, ricorse ad uno di quegli efficaci partiti, che gli riescono sempre quando lo anima concorde volere e lo inflamma

renza e miracolo del beato Giovanni, ia torre che era alla 120 braccia, parre manifestamente, quando venne a cadere, ch'ella schivasse la santa chiesa. e rivoisesi e cadde per lo diritto della piazza, onde tatti il Fiorentini si maravigilaro, e il popelo ne fu molto allegro ».

Così il Maiespini e il Viliani. Il Vasari învece dice che la Repubblica ordinò che si atterrasse la forre che lagombrava disordinalamente la plazza di S. Giovanni, e che Niccolò Pisano fu quegli che la tagliò e la fece cadere dalla parte ovo non potera offendere le case vicine.

- Chayle

vero amore di libertà. Il 20 Ottobre del 1250 i mezzani cittadini a un tratto si levavano a rumore, presero le armi, e si radunarono da S. Firenze per trattare del modi di liberarsi dalle violenze de' nobili. Ma non si tenendo ivi sicuri dalla forza degli Uberti e dei magistrati, andarono a S. Croce, d'onde, sentendo che gli Uberti sl apparecchiavano ad opprimerli con le armi, corsero furiosamente ad afforzarsi nelle case degli Anchioni da S. Lorenzo. Quivi crescluti di ardire e di numero protestarono non essere da tollerare plù a lungo la grave signoria, doversi anteporre di morire combattendo al vivere continuamente straziati, e stabilirono di governarsi per magistrati eletti liberamente da loro medesimi. Allora, come dicono gli antichi cronisti, sl fece il primo popolo, ossia il ceto di mezzo si costituì cogli ordini della libertà democratica. Per pubblico voto tutti i vecchi magistrati si levarono di carica, e in luogo del potestà si creò come magistrato supremo un capitano del popolo con 36 caporall e dodici anzlani. Gli anziani avevano la più parte del governo della città e consigliavano il capitano, e con lui si radunavano nelle case della Badia (1), perocchè ancora non eravi palazzo di Comune. Dopo avere stabiliti questi ordini si pensò al modo di mantenerli contro le forze de' nobili, e si ordinò la milizia. Tutto il popolo della città fu arruolato in venti compagnie, e in novantasei (2) gli abitanti del contado, e tutte erano collegate tra loro per aiuto scambievole e venivano in città e in oste quando il bisogno lo richiedeva (3). Ogni compagnia era guidata dai suoi capitani, eletti ogni anno popolarmente, e avea gonfaloni o bandiere magnifiche di stemmi e

<sup>(1)</sup> In appresso le case della Badia ove si radunavano i magistrati rimasero incendiate, e allora esa pissarono in quelle de Cerchi, le quali si vedono ancora ovi è il icatro Leopoido e la Stamperia Grandecale nella Via della anticamente del Garbo, e oggi Condidut. La signoria si raduno qui finchè non fu fabbricato appositamente per essa il magnifico Palazzo detic del Priori.

<sup>(2)</sup> Cosi II Viliani. Il Malespini dice 86, e il Macchiavelli 76. Le compagnie corrispondevano ad altrellanje parrocchie.

<sup>(3)</sup> Malespini Cap. 187.

splendide di varii colori. Il capitano del popolo, che a tutte comandava, aveva gonfalone bianco e vermiglio. E in ogni occorrenza di difesa o di offesa a lui accorrevano al suono della campana dopo essersi radunate ciascheduna sotto i loro gonfaloni respettivi. « E per dare maestà ai loro eserciti, scrive Niccolò Macchiavelli, e capo dove ciascuno sendo alla zuffa spinto avesse a rifuggire, e rifuggito potesse di nuovo contra l'inimico far testa, un carro grande (1) tirato da due bovi coperti di rosso, sopra il quale era un' insegna bianca e rossa, ordinarono. E quando ei volevano trarre fuori lo esercito, in Mercato Nuovo questo carro conducevano, e con solenne pompa ai capi del popolo lo consegnavano. Avevano ancora per magnificenza delle loro imprese una campana detta Martinella, la quale un mese prima che traesseno fuori della città gli eserciti continuamente suonava, acciocchè il nimico avesse tempo alle difese: tanta virtù era allora in quegli uomini e con tanta generosità d'animo si governavano, che dove oggi l'assaltare il nimico improvvisto si reputa generoso atto e prudente, allora vituperoso e fallace si reputava. Questa campana ancora conducevano ne' loro eserciti, mediante la quale le gnardie e le altre fazioni della guerra comandavano. Con questi ordini militari e civili fondarono i Fiorentini la loro libertà. Nè si potrebbe pensare quanto di autorità e forza in poco tempo Firenze acquistasse; e non solamente capo di Toscana divenne, ma intra le prime città d'Italia era nume-

(1) Si chiamava il carroccio, ed era siato ineretatio da Eriberto arcive-scovo di Milmo. Fo comune a tiule il celti libere d'italia, e i Firencinito i usarono anche assai prima del 1250. Siava sa dee ruole, e portavanio due bort coperti il djamo verraiglio desinitati sio a questo ufficio, e cuil celti giudiva era franco in common. Il carroccio era iutilo dipinio a vernigilo. Sogna de sosa dievavano de grandi antenno, via ie quali versionava il grande electarzo del Common. Si conservava nell'opera di San Guranti, asilore da papercechiava i Orte. I Signard estavi intinanzo i travano finari e condicevanio sulla pistaza di Mercatio Nuovo, e lo raccomandarno il appoin che lo sestiva sulla belagia. I pide delle vanora del conservazio consideravale como l'arca dell' alle sulla belagia. I pide delle vanora consideravale como l'arca dell' alle naza, e grande onti a e svenitara escocondicavasi como l'arca dell' allenaza, e grande onti a e svenitara escolare.

rata; e sarebbe a qualunque grandezza salita, se le spesse e nuove divisioni non l'avessero afflitta » (1).

Il popolo semplice di costumi e retto nel desiderli, come si fu costituito in questi nuovi ordinamenti, si serbò moderato nella vittoria, nè trascorse a vendette contro i suoi antichi oppressori. Solo pensò a toglier loro i mezzi di nuocere, e ordinò che le molte torri in cui i nobili si sottraevano al notere delle leggi dall'altezza di 120 braccia a cinquantotto si riducessero. Per maestà dello stato cominciarono a fabbricare il palazzo del potestà che presto fu richiamato al suo ufficio, e insieme al capitano del popolo continuò ad amministrare la giustizia. Questa divisione degli affari criminali e civili tra il potestà e il capitano tornò utilissima . perchè era pericoloso che tutta l'autorità dei gindizi si concentrasse in una sola persona, la quale non poteva spedire tutte le faccende che si andavano soverchiamente accrescendo. Il potestà abitò e tenne ragione nel palazzo che ebbe nome da lui: e il capitano in appresso ebbe ferma stanza dietro al palazzo del priori in una casa che fu disfatta molto tempo dopo, quando Cosimo I volle ingrandire questo palazzo divenuto sua abitazione.

Mentre si facevano queste cose, il 7 Gennalo 1251 venne la nuova che nello scorso Dicembe l'imperatore Federigo era morto. Il popolo di Firenze ne fece gran festa, e liberato da ogni timore, per togliere la guerra del contado richiamò i Gueffi in città, e strinse i nobill delle due fazioni a far pace. Pace poco durevole; perché i principali gibiellini che non si volevano accordare ai fatti del Comune, furono in parte cacciati, e si divisero anche le insegne. L'antica arme del Comune, che era il giglio bianco in campo rosso, fu ritenuta dai Ghibellini, e i Gueffi fecero il campo bianco e il giglio rosso (21), e raporesentarono empre la patre del popolo.

<sup>(1)</sup> Storie Fiorentine , Lib. 11.

<sup>(2)</sup> A ciò allude Dante, Parad. Can. XVI, altorché pariando del tempi anteriori a questi dice:

Con queste genti e con aitre con esse Vid'io Fiorenza in si fatto riposo, Che non avea ragione onde plangesse.

Per la morte di Federigo i Guelfi trionfavano per tutta l'Italia: ma in Toscana, tranne Firenze e Lucca, le più forti città stavano per la fazione contraria, e si tenevano in lega tra loro e coi signori delle montagne. Onde i Ghibellini cacciati da Firenze trovarono aiuto da Pisa e da Siena, dai Conti Guidi, dagli Ubaldini potenti in Mugello, e dai feudatarii della Romagna. Ma i Guelfi di Firenze sentendosi forti dichiararono a tutti la guerra non coll'animo di far conquiste, ma per recare tutta Toscana al loro partito, ed ebbero ovunque vittoria, perchè erano uniti nell'amore della patria e della libertà popolare, e con cuore e franchezza andavano tutti in persona a cavallo e a piedi nelle osti (1). Cacciarono i Ghibellini da Montaia comecchè aiutati fossero dalle forze pisane e senesi, guastarono attorno Pistoia (1252), ebbero Tizzana, ruppero a Pontadera i Pisani facendone prigioni 3,000 col loro potestà, ripresero Figline, e liberarono Montalcino dalle offese dei Senesi. Per questi fatti la città montava in istato e potenza: e i mercanti e il popolo per celebrare la memoria della libertà e delle liete vittorie ordinarono di fare nuova e ricca moneta che si chiamò il fiorino d'oro, ed era di ventiquattro carati, e pesava l'ottava parte dell'oncia: dividevasi in venti soldi, e portava scolpito San Giovanni protettore della città da una parte, e il giglio dall'altra. Questa moneta che dette ai Fiorentini fama di ricchezza e grandigia, in appresso col nome di zecchino si conservò e si conserva del medesimo peso, senza alcuna alterazione, e porta la medesima impronta (2).

Con quesie genti vid' io giorioso

E giusio il popol suo tanto che il giglio

Non era ad asta mai posto a ritroso,

Nè per division fatto vermiglio.

(1) Villani, Lih. VI. Cap. 52.

<sup>(2)</sup> Ora lo zecchino, come tutti sanno, costa tredici lire, sei soldi e otto danari; ma l'oro prima della scoperta d'America era di quattro volte più caro che al presente: onde può dirsi che l'antico florino equivaleva a quattro del moderni zecchini, o a otto francesconi.

Continuando poscia le loro imprese nel 1253 tornarono contro Pistola, e la obbligarono a richiamare i Guelfi cacciati. e rimetterll al governo delle cose pubbliche. Nel 1254 ebbero da ogni parte liete venture di guerra, e perciò appellarono questo l'anno delle vittorie. Avevano a fronte Siena, Pisa e Volterra: Siena era di già potentissima di uomini e di ricchezza, e come segno della sua opplenza fino dal 1245 aveva posto mano alla fabbrica del suo magnifico Duomo. Volterra era forte di sito e di mura ciclopiche: Pisa grandeggiava per l'Impero del mare, per possesso marittimo e per ricchezza di territorio. Pure i Fiorentini non si rimasero dal loro pensiero di far trionfare la parte Guelfa anche in queste città, e dapprima si mossero contro Siena. Strinsero Montereggioni castello incoronato di fortissime torri, presero molti luoghi forti del contado, e poscia batterono Siena e la tirarono alla pace a condizione di discostarsi dalla lega Ghibellina, e di non più molestare Montalcino. Quindi tornando indietro presero Poggibonzi e andarono contro Volterra. Mentre salivano alla città, i ghibellini di essa uscirono armati fnori delle porte, ed aiutati dall'asprezza del monte davano loro molto travagllo; e se avessero combattuto con savi ordinamenti di guerra, sarebbe tornata pei Fiorentini vana e dannosa la prova. Ma questi valendosi della altrui confusione, non ostante la difficile salita si spinsero avanti si gagliardamente che mossero in fuga i nemici, e tenendo loro dietro con molto ardire e celerità entrarono con essi in Volterra e tutta la corsero. A questa paurosa novità, uscirono delle case il vescovo. I preti e le donne scapigliate chiedendo dolorosamente misericordia. I popolani Fiorentini, non feroci nè ambiziosi di ingiusto dominio, non fecero danno a persona: e contenti di ridurre la città a parte Guelfa se ne partirono tosto e si volsero contro Pisani, i quali impauriti dal vedere i nemici vittoriosi da ogni parte, si umiliarono e chiesero pace. Questa fu conclusa di fatti a condizione che lo mercatanzie florentine in Pisa fossero franche da qualunque gabella, che i Pisani nel vendere e comprare accettassero i pesi e le misure

di Firenze, che battessero moneta secondo la lega di quella de Fiorentini, che cedessero il castello di Ripafratta, che non dessero mal aiuto al nemici del Fiorentini, che in pegno della stabilità di questo trattato consegnassero 150 ostaggi. Dopo di che l'oste tornò gloriosamente a Firenze, ove il popolo l'accolse con vive acclamazioni di gioia, e fece gran festa delle prospere imprese.

Tali erano gli effetti del governo popolare in Firenze. L'amore della giustizia e della onesta libertà allora governava gli animi tutti e ispirava le grandi azioni. Quel buoni popolani non avevano ambizioni smodate nè crudeli pensieri: volevano solo che la democrazia si stabilisse presso tutti i loro vicini. Agli amici erano fedell, e con ogni loro possa li difendevano senza avere riguardo a partitl. Perciò s' indignarono fieramente che il conte Guido Guerra, spedito da loro con 500 cavalli in aluto degli Orvietani contro quei di Viterbo, avesse di suo arbitrio cacciati di Arezzo i Ghibellini amici del Comune fiorentino: e tosto protestarono contro l'insolenza del conte , e armatisi corsero ad Arezzo, vi rimessero la fazione cacclata e prestarono agli Aretini 12,000 lire perchè le dessero al conte, il quale senza di clò non voleva lasciar libera la fortezza di cui si era impossessato. Così la pace fu ristabillta, e gli Aretini elessero a loro potestà Tegghiaio Aldobrandi degli Adimari, uno de' più valenti e onorati cittadini di Firenze. I cittadini allora anteponevano il bene comune ai loro particolari interessi: i magistrati erano severamente onesti, nè si lasciavano vincere dalle lusinghe e dall'oro. Fra questi, i cronisti ricordarono Aldobrandino Ottobuoni, e lo celebrarono al pari di quegli onesti antichì che vollero povertà con virtù anzichè ricchezza con vizio. Avendo i Pisani rotta la pace poco avanti conclusa, furono dai Fiorentini e Lucchesi rotti (1256) al Ponte al Serchio, e costretti a giurare nuovamente i patti già convenuti con cedere di più il Motrone, forte castello sulla marina dalla parte di Pietrasanta. I Fiorentini potevano a loro arbitrio conservarlo o disfarlo, e dopo vario disputare tra gli Anziani si prese quest'ultimo partito, perchè essendo il castello sì lontano dalla città, costerebbe di troppo pel suo mantenimento; e fu rimesso al giorno appresso di darne solenne sentenza nel pubblico parlamento. I Pisani erano ignari di questo partito, e invece temevano che i Fiorentini volessero conservare il Motrone per recarlo a porto e togliersi alla loro dipendenza nelle cose di mare. Onde mossi da gelosia mandarono un loro cittadino a Firenze, affinchè per via di denari segretamente procurasse la distruzione del castello. Il messo di Pisa fece sapere all'anziano Aldobrandino Ottobuoni che gli darebbe 4,000 fiorini d'oro e più se volesse, purchè cogli altri anziani e col popolo facesse opera che il Motrone fosse distrutto. Il buono anziano Aldobrandino, dice Giovanni Villani, udendo la promessa, non fece come cupido o avaro, ma come leale e virtuoso cittadino; e avvlsando che il consiglio preso il di innanzi per lui e per gli altri anziani di disfare il Motrone era al piacere de' Pisani e potea essere danno de' Fiorentini e Lucchesi, si tornò al consiglio senza scoprire la promessa che gli era stata fatta, e consigliò per belle e utili ragioni il contrario: e così fu preso e stanziato. Aldobrandino, comecchè povero, era continente e leale al Comune, ed amaya meglio memoria di fama di virtù che la corruttibile pecunia. Poco appresso morì in tanta reputazione di onestà che il Comune l'onorò di nobili eseguie, e in Santa Reparata gli eresse un monumento di marmo più elevato degli altri, ove riposò, finchè dopo la battaglia di Montaperti l'empia rabbia gbibellina rovinò il monumento, e con insulti contristò le onorate ossa.

I Gbibellini in questo mezzo risorgevano potenti per tutta Italia, mercè degli aiuti che dava loro Manfredi. Morto Federigo II, era rimasto erede primo del regno di Sicilia e di Puglia il suo maggior figlio Corrado, che allora si trovava in Germania: Manfredi altro figlio di Federigo restò luogotenette finche Corrado giungesse. Questi venne in Italia nel 1251, e si uni al fratello per ridurre a sua devozione le città, che ad eccitamento del papa e dei frati si erano sollevate a favore della Chiesa. Corrado sottomise i rivoltosi, contristò Navore della Chiesa. Corrado sottomise i rivoltosi, contristò Navore della Chiesa. Corrado sottomise i rivoltosi, contristò Navore della Chiesa.

poli di rovine e di sangue, poi ordinò in meglio le cose del regno, e morì nel 1254, lasciando erede il suo figlio Corradino, fanciullo di soli due anni, che stava in Germania colla madre. Manfredi allora fu di nuovo governatore del regno. contrastò prosperamente alle pretensioni de' papi, tutti Intesi a impadronirsi dell'eredità di Corrado, lottò contro le scomuniche e le armi, e alla fine si acquistò tanta fama di generosità e di prodezza che, essendosi falsamente sparsa la nuova che Corradino era morto, i Napoletani e Siciliani solennemente lo salutarono re. Il papa rinnuovava contro di lul le scomuniche, gli suscitava interni nemici, e vendeva il regno (1) ai principi lontani che volessero venire a conquistarlo colle armi. Manfredi all'incontro, per reggersi contro le brighe e la forza, volgevasi ai Ghibellini e ne rianimava il partito per tutta l'Italia. In Toscana eccltava i Senesl e Pisani, e in Firenze s'intendeva cogli Uberti, antichi capi di quella fazione, Gli Uberti coi loro amici rimasti in Firenze, appena intravidero la speranza di ajuti esterni, concepirono Il disegno di rialzarsi dalla loro ablezione, e di cacciare i Guelfi di nido. Che però all'uscire di Luglio del 1258 ordirono una trama per togliere il governo dalle mani del popolo e recarlo in loro potere. La conginra fu tosto scoperta: I congiurati cltati a scolparsi invece di comparire ributtarono con insulti e ferite la famiglia del potestà. Allora tutto il popolo levandosi in armi corse alle case degli Uberti, alcuni ne uccise, altri ne prese, e nell'esame giuridico trovatili rei, li condannò nella testa. Dopo di clò gli Uberti scampati al furore e al giudizio del popolo, insieme con le principali famiglie ghibelline, come i Fifanti, i Guidi, gli Amidei, i Lamberti, gli Scolari, parte degli Abatl, Caponsacchi, Migliorelli, Sol-

<sup>(1)</sup> Il regno delle Stellie fu esibilo dal papi a Riccardo conte di Conomeglia fratello di Euroto III e e di fighilitera. Riccardo ricuos, peranando i offerta del papa a quella di chi gli offertase il regno della luna. Poceta l'offerta fa fatta allo siesso. Euroto III, il quale l'accetilo peru un regno al gobbo Edmondo suo figlio: e mando qualche soccorso di denaro per la guerra, mas senza frarera, mas escriza frarera, mas escriza frarera.

danieri, Infangati, Ubriachi, Tedaldini, parte de Gaitgal e Bonoaguisi, e Giuochi e Razzanti e altri uscirono della città e si ripararono a Siena: le loro case e le torri furono distrutte, e si puni severamente chiunque fosse sospetto di fare tradimento per essa. Di questi sospetti fo vitima l'abate di Valombrosa, gentilnomo della famiglia pavese de Beccaria, a cui senza riguardo a dignità nè ad ordine sacro, a grido di popolo fu mozza la testa (1).

I Ghibellini accolti di buon animo in Siena ove prevaleva la loro parte, eccitarono il re Manfredi a soccorregii per ritornare alla patria. Principale tra essi per autorità, per altezza d'animo e per valore e accorgimenti di guerra era Fambasciata di Siena che andò a chiedere gli aluti a Manfredi. Il re non ancora hen sicuro delle cose sue, dopo aver mento per le inquê e i Siebellini, dette loro solamente 100 cavalli tedeschi; povero ainto che essi avrebbero ricussto se non erano I conforti di Farinata, il quale li persuase a prendere ciò che potevano avere, percochè con una sua arte egli spersasse di condurre le cose in maniera che il re dagli avvenimenti sarebbe costretto a dare sussidio maggiore (2).

In questo mezzo il Comune di Firenze per suoi ambasciatori aveva mosso lamento ai Senesi perchè avevano rotta la pace del 1254 col dare ricovero ai fuorusciti florentini, e chiedeva che li cacciassero tosto dalla città. I Senesi protestarono di Voler difendere quegl' Infelici che non avevano più patria, e i Fiorentini lo tennero per caso di guerra, la quale fu di presente

<sup>(1)</sup> Questa escuzione si fice sonia piazzetta di S. Apollinare, che occupava parte della presente piazza di S. Firenze comiciando dall'ancion meridionate del piazzo del Bargello, e terminando a questio di viell'Angalitza: Il Missiepini el il Villani dicano che Irbanie, quantinque ghibellino, non avea colpa di iradimento. Dante pensò diveramente e lo pose nell'interno ra i Iradiuri della piatra (Can. XXII), di servicio pose nell'interno ra I Iradiuri della piatra (Can. XXII), di servicio megiando la qualisoque maniera intil I Forentini che passavano per Lompatiu. Il piaga Assessado i y lineriose Firenzo.

<sup>(2)</sup> Malespini Cap. 167. Villani Lib. VI. Cap. 74.

bandita nei modo usato. Nella primavera del 1260 la Martinella fu attaccata all'arco di Porta S. Maria in Mercato Nnovo, e per un mese suonò. Poscia l'oste fiorentina col carroccio e colla Martinella marciò verso Siena, e presi alcuni castelli per via, si accampò alle mura della città dalla Porta di Camollia presso al monastero di S. Petronilia. Si combatteva con insuiti e con piccole zuffe che non montavano a niente, quando Farinata per venire a capo de' suoi astuti disegni riscaidò coi vino e coile promesse i Tedeschi dei re Manfredi e li spinse contro i nemici. I Tedeschi dettero dentro ai Fiorentini con si pazza furia, che questi colti all'improvvista e credutisi assaliti da numero moito maggiore, si volsero in fuga con loro gran danno. Poi accortisi di quello che era e rinfrancatisi, si ripiegarono contro ii assajitori tedeschi uccidendoli tutti; presero anche l'insegna del re Manfredi portata da quelli , la trascinarono con grande scherno e vitupero nel fango, e poi se ne tornarono con molta festa a Firenze.

Pure i Guelli in questa spedizione sulle prime avevamo fatto di è mala vista. Da ciò i Gibbellini accolsero la speranza di vincere quando potessero avere più validi aiuti. Quindi si provvidero di 20,000 fiorini dalla banca de Salimbeni, ricchi mercatanti di Siena, e mandarono nuova ambasceria a Manfredi a rappresentargli la vergogna che i Guelli avevano fatto alia sua bandiera, e a confortario a vendicare l'oltraggio con maggiori forze. Manfredi irritatu e ardente di sostenere l'onor suo, dette loro 800 cavalli tedeschi, pagati con ia moneta venuta da Siena, e ordinò che si unissero alle altre genti che comandava il conte Giordano d'Anglone, suo vicario in Toscana.

Questi rinforzi dei Gbibellini erano pagati solo per tre mesi, e facex mestiert di valersene prontamente perchè non riuscissero finultii. Quindi con la maggior prestezza bisognava tirare i nemici a un gran fatto che decidesse subito delle sorti della guerra. I Ghibellini a ciò tutti intesi, ordinarono pratiche coì loro amici rimasti in Firenze, e si provvidero degli aiutt dei signori di contado: ma tuttavia non ardivano di avan-

zarsi nel territorio nemico. Vedevano che per avere vittoria bisognava cogl'inganni tirare i Fiorentini sulla campagna, e a quest' oggetto assalirono Montalcino e Montepulciano, città raccomandate della nostra Repubblica per costringerla ad accorrere alla difesa di esse, e così avere il destro alla pugna. Ma anche ciò era niente. Onde per consiglio e fatto di Farinata e di uno dei Lamberti, usarono astuzie più perfide composte in questa maniera. Ai primi d'Agosto vennero da Siena a Firenze due frati minori, i quali dissero di recare a onore e utile del Comune grandi cose, che soltanto a pochi e con molto segreto si volevano manifestare. La Signoria dette commissione di ascoltare i frati a due anziani. L'uno de' quali era uomo ignorante e presuntuoso di sua volontà, ma molto ardito e pronto alle risoluzioni, e perciò soprannominato lo Spedito. I due anziani riuniti con gran mistero in Santa Reparata, accolsero i frati, e sugli evangeli giurarono di mantenere il segreto, e allora i frati esposero da parte di messer Farinata, e di messer Cicca Lamberti, che i fuorusciti di Firenze desiderosi di meritare con qualche bella opera il richiamo alla patria, si offrivano per 10,000 fiorini di recar Siena nelle mani dei Fiorentini: dissero l'impresa esser facile, perchè i Senesi malcontenti del loro governo e dell'arroganza di Provenzano Salvani, non vi farebbero ostacolo: perciò il Comune di Firenze levasse una grande oste, e sotto colore di fornire Montalcino si recasse nelle vicinanze di Siena : colà i fuorusciti gli aprirebbero la Porta di S. Vito e lo farebbero padrone di quella città (1).

Con quest'inganni si prepararono grandi sciagure a Firenze. Vituperevoli i traditori, vituperevoli quelli che volevano profiltare del tradinento, perocchè non avessero nessun diritto di recare in proprio potere la patria altrui. I popoli liberi dovrebbero amare e proteggere la Mbertà di tutti, e la-

<sup>(1)</sup> Questo Iratiato è negato dal Malavolli storico di Siena, ma to afferma il Malespini scrittore contemporaneo, e circa 60 anni dopo lo ripete il Viliani. Il Malavolti narra con assai diversità dagli storici Fiorentini anche tutto il fatto della battaglia di Montaperti.

sciare al despota la crudele libidine di acerescere il numero dei servi. Se Firenze tenevasi offesa, non poteva vendicarsi con recare a servitiu un popolo libero. Ne cibe la mala intenzione, e ne portò pena gravissima. Mali anche più grandi senti in appresso dall'amore delle conquiste da cui si lasciò invasare: esso le fece commettere grandi ingiustizie, la rese più debole, e ne. affrettò la caduta, inimicandole tutti i vicini, i quali invece di darle soccorso nei giorni estremi, cooperarono alla rovina di lei, come a quella di nemico comune.

Gli anziani ingannati dalla diceria de' frati e dalle false promesse degli esuli, trovarono subito i diecimila fiorini, e radunato il popolo a parlamento, senza manifestare il trattato. s' adoperarono con ogni sforzo perchè si ordinasse una grande oste per vettovagliare Montalcino. L' adunanza fu strepitosa : i popolani inespertl e gonfi delle passate vittorie, dietro agli eccitamenti degli anziani gridavano che l'oste si facesse. Ma all'incontro il conte Guido Guerra, Messer Tegghiaio Aldobrandi, Messer Cece de' Gherardigi e altri nobili guelfi. intendenti dei casi di guerra, contrastavano a tutta possa l'impresa come imprudente e dannosa: rammentavano la mala prova già fatta dal popolo contro i tedeschi; dicevano che Montalcino si fornirebbe con piccola spesa dagli Orvietani, che a muovere le armi era savia cosa aspettare a tempo più opportuno, quando i Tedeschi, finito il tempo del soldo, si partirebbero da Siena, lasciando i Ghibellini con piccole forze. Soprattutto con molta energia e bella eloquenza ostava il prode e savio cavaliere Messer Tegghiaio, e sosteneva intrepidamente gl'insulti dello impudente Spedito, il quale cou villane parole lo tacciava di pauroso (1). A difendere la sentenza del cavaliere oltraggiato si levò l'amico suo Messer Cece. ma gli anziani prepotentemente gli messero pena di cento lire, se ardisse parlare. Il nobile guelfo si offrì di pagarle: la

<sup>(</sup>i) Il sopraddello Spedilo, anziano, uomo presuniuoso, vilianamente lo riprese dicendo: che si cercasso le brache se avea paura. E il cavallere gli rispose che al bisogno non ardirebbe di seguirio nella ballaglia colà dov'egli si mellerebbe ». Malespini Cap. 170.

somma allora fu portata a lire dugento e poi a quattrocento, le quali pure Cece pagava per avere la parola a henefizio della patria; ma gli Anziani gli messero pena la testa, ed egli si tacque, e per lo pegglore del Comune fu preso il partito, che i Ghibellini volevano, di far l'oste senza nessuno induzio.

Preso il malo consiglio, si volse ogni cura ad armarsi e a ricercare gli ajuti delle città guelfe. Molti ne vennero da Bologna, da Pistoja, da Lucca, da Volterra, da Prato, da S. Gemignano e da Coile. In città non vi fn famiglia che non desse soldati: tutto il popolo si armò e corse al suoi gonfaloni. Anche quelli stessi che erano stati di avviso contrario, tostochè la campana di guerra suonò si messero in pronto, perocchè negli animi di quei generosi, quando la patria chiamava, tacessero le opinioni e i risentimenti privati. Periochè in breve si radunò tanta gente che, unita agli aiuti di Perugla e di Orvieto, giunse al numero di trentamila fanti e di tremila cavalli. Era la più bella e poderosa oste che mai i Fiorentini avessero messa in campo. Finiti gli apparecchi marciarono tosto, e fecero alto cinque miglia at di là di Siena al colle di Montaperti sulle rive dell'Arbia, ove si messero ad aspettare che, secondo il trattato dei fuorusciti, la porta di S. Vito si aprisse per accoglierli nella città.

in Siena intanto all'annunzio dello avvicinarsi di si forte oscinamica lo spavento era grande. Si facevano penitenze, processioni e pregbiere; i nemici si riamicavano e si perdonavano come nel giorno di una grande sventura. Il vescovo con sermoni esortava ia moltitudine a prepararsi alla pugas, a combattere valorosamente, e le implorava i soccorsi del Cielo. Della città con atto solenne si faceva donazione alla Vergine (1). Poi ogni cittadino accorreva ai suoi gonfaloni. Gingevano ance gli aiuti da Pisa e dai feudatarii della campagna, i quali

<sup>(1)</sup> Vedi le cronache della sconfitta di Montaperii pubblicate e illustrate con cruditistimo note da Giuseppe Porri. Siena 1844. Vedi anche il Malavolli, Storia di Siena.

uniti alle milizie cittadine ai tedeschi e ai fuorusciti di Firenze componevano un esercito di tredicimila combattenti, di cui erano principali guidatori il conte Aldobrandino degli Aldobrandeschl, il conte Glordano, Farinata degli Uberti e il conte Guido Novello. Oltre a queste forze, molto si ripromettevano anche dal tradimento dei Ghibellini, che fintisi Guelfi stavano nell'oste fiorentina: nè falii loro la concetta speranza. I traditori dettero loro contezza delle posizioni e degli ordini del campo nemico, e per dar coraggio al popolo di Siena sparsero per la città che i Fiorentini erano male guidati e male in concordia, e che sarebbe cosa agevole il vincerli. Onde pieni di speranza e di ardire si accinsero tutti a menare le mani: la mattina del 4 Settembre si gridò battaglia , battaglia, e i'esercito bene in ordine uscì di città per la porta di S. Vito e si volse minaccloso contro ai nemici. Prima era la cavalleria tedesca e quella dei fuorusciti; poi la fanteria di Siena e gli aiuti.

I guidatori dell'oste fiorentina, che attendendo di essere chiamati in Siena come a preda sicura, stavano in poca guardia, rimasero shigottiti ad un tratto nel vedere tanta moltitudine che in aspetto non amico muoveva contro di loro. Si accorsero allora dei tradimento de' fuornsciti e dei frati. e nel miglior modo che potevano si preparavano a sostenere lo scontro. La Martinella suonava, le schiere furono ordinate a battaglia. L'assalto dei Tedeschi fu molto terribile, e i Fiorentini sulle prime resisterono gagliardamente. Poi mescoiandosi ed ardendo da ogni parte ja zuffa, ad un tratto quei degli Abati e della Pressa dettero il segno del tradimento, e una schiera fiorentina, composta tutta di ghibellini segreti. abbandonò il sno posto e si conginnse ai nemici. A quella vista si messe grandissimo sbigottimento in tutte le schiere de' Gueifi. Il disordine, la confusione e lo spavento si accrebbero, allorchè il traditore Bocca degli Abati con un colpo di spada troncò la mano con cni Jacopo de' Pazzi capitano dei cavalieri portava l'insegna. Caduta l'insegna per terra non vi fu più riparo. La cavalleria fiorentina assalita da ogni

banda dai traditori, dai tedeschi, dai fuorusciti, si rompe, si sgomina, ai volge negli amari passi di fuga. Più forte resistenza fece l'infanteria, combattendo disperatamente, a ventura; ma anch'essa raditia, sezza ordini certi, e sezza unità di volere soggiacque finalmente alla comune rovina. In mezzo a tanto lutto e strage di battaglia, fatale ai nostri e ingloriosa ai nemici che vituperosamente usarono le armi di Giuda, è bello ricordare le gloriose prove dei difensori del carroccio: essi raddopplando le forze e l'animo combatterono da reol fino all'estremo, e morirono tutti prima di cedere. Il loro capo Giovanni Tornaquinci non sentendo il peso de suoi settanta anni, fece sforzi stupendi e vendè cara la sua vita ai nemici. Anche quelli che si riparavano nel castello di Montaperti furono presie e morti.

Così i Ghibellini alla fine rimasero padroni elle campo pieno di morti e di moribondi. Questa fu una delle più grandi e sanguinose battaglie che mai le due fazioni combattessero ira loro. Essa fece andar doiente tutta Toscaua, distrusse la democrazia fiorentina, portò l'esaliazione del Ghibellini per tutta Italia, e preparò nuove e più lunghe sciagure. Fu una di quelle battaglie che danno preda, non gloria; una di quelle viltorie che danno infami trionfi. Lo scempio fu orribite; nel sangue si sazò la lunga sete dell'odio, el Tarbia andò colorata in rosso, come cantava il divino Poeta. Il luogo infame per la scellerata carnificina del fratelli conserva annora una paurosa tradizione dei terribiti casì (1).

<sup>(1)</sup> E O visitato, son gia motit anni, que enapli, cili to visitati, tutto compreso de casi che vi occorrent, il numero vi fa sepratiti da di rainer, l'amore di patria venne alle mani colis sfreaniezza del patriegatore, l'ampare una brutta mischinana di congrajo de il tradimento. Vi cercali la traditione: e un contadino interrogatio mi diversi : Verife questa terra rotatione i e un contadino interrogatio mi diversi : Verife questa terra rotatione i e un contadino interrogatio mi deveni : Verife questa terra rotatione de l'ampare e mai un filo d'irab, contrasse quel colorie quando impo, dempo indetero, e il su una bistiapida grander, com grande sparyimento di sanque, il fo santito reconserva di unito patrio. e vinto padre da rito nome, che statolica dello mazza solide, di tanse della linna, a cognano recisione del latrica i fineli a famenti, ..., On geneti con compit diapirazioni I a Così disseppe Porri inele sue note alle cronache sovracementate della distitta di Monisperti.

I vincitori ricchi di preda e di prigioni, trascinando seco a vitupero il carroccio, la Martinella e le insegne de' nostri, tornarono a Siena e fecero gran festa della vittoria. I guelfi campati dalla morte e dalla prigionia fuggirono disordinatamente a Firenze, ove parrando la immensa strage della dolorosa giornata, si levò il pianto degli uomini e delle donne sì grande, che andava fino alle stelle; perocchè non eravi casa piccola o grande la qual non avesse a lamentare qualche morto o prigione (1). Lo sbigottimento e la paura erano estremi: ad ogni momento si aspettavano i vincitori di Montaperti minaccianti nuove e più feroci vendette. Contro di essi non pareva da contare sugli aluti della mobile plebe, ma si poteva farsi capitale sui superstiti della battaglia, e sulla forza della città ben munita di mura, di torri e di fosse. Non ostante la paura e lo smarrimento la viusero, ed ispirarono un tristo consiglio di fuga. Il 13 Settembre tutti i nobili e popolani colle loro famiglie partirono dolorosamente lasciando Firenze facile preda ai pemicl, e si ripararono a Lucca che sola rimase a parte guelfa in tutta Toscana (2). Così ad un tratto

(1) Malespin (Gp.172. Villan), Lib. Yt. Cap. 79. Quanto at numero del mordi o press, al essageó dal vincilor el si menomo troppo dal viall. Il Malespini mette a 2500 i mortil, e a 1500 i prigioni. Ciò è poco: le cornancio Sensie pribibicito dal Porri danno quindientila prigioni cendotti in Siena, circa diocimila mortil, cinquemila fertil, e diciotionila caralit trameri o presi. E ciò è troppo. Secondo questo calcion non vi arrebbe rimesta anima viva, and ne sarrebbero mortil di più di quelli che vi cratto. Spipiano di ded cenarili e ne eranno soli trensia, se guandi son en en poterna dicono già Annali Pisani, i quali pongono a decienti i morti e a ventinata prigiona. Il Sissonni, che per questa battagia consonió quatoricilor ira crinache e storie, diecche il nomero totale de' morti monto a dicciniti, e a più quello de' fransat prigiosarte. E sonde questo morti persona.

(2) I. Euccheal dettero per ablitatione al furraceiti forentini van contrade prossima alta chica di 8. Frediana, la quale pure fu data toro per le admanue detta fatione, « Eritrorandosi i forentini in quel tonop, messer Teghano Aldobrandi vegendo lo Spoliti o feno el Consiglio gil avera detto vialinala, o chi ai cercasso le harabo) si anò e trassesi de casigitoni (tance), florini assist porto, e de sissegli per timporvera : vedi come ho condo lo bratiso? a questo hai te condotto le eme e gil altri per la lua andecia e superbia, Lo Spedito rispose : vol perche è circedvarel? « Matepini Cap., 173. fu spento di morte violenta in Firenze il potere democratico, che per dicci anni avea operati grandi fatti e riportati trionii splendidissimi. Ma presto lo vedremo risorger gagliardo, perchè ormai era divenuto una necessità del popolo florentino.

Pochi giorni appresso, i Ghibellini baldanzosi della vittoria, colle masnade tedesche del conte Giordano entrarono in Firenze senza niuno contrasto, messero in comune i beni dei vinti, disfecero loro le case e le torri, distrussero tutti gli ordinamenti del popolo, e stabilirono un governo aristocratico sotto la suggezione di Manfredi, a nome del quale elessero potestà per due anni il conte Guido Novello (1), e fecero capitano di guerra il conte Giordano vicario del re. Costrinsero l Guelfi a partire anche da Pistola, da Prato, da Volterra e dalle altre città, e ridussero a parte ghibellina tutta Toscana. Pol adunarono parlamento a Empoli per ordinare stabilmente le cose loro e troyare una forma con eui assicurarsi dell'acquistata grandezza. Là col conte Guido Novello, col conte Giordano convennero i principali ghibellini delle città toscane e i signori delle campagne, come gli Alberti di Mangona, gli Aldobrandeschi di Santa Fiora e gli Uhaldini di Mugello, i quali portavano grande odio a Firenze perchè aveva abbassate le loro pretendenze tiranniche, e li aveva costrettì a modi civili. Essi erano governati da una irrefrenata libidine di vendetta, e da un fiero talento di riacquistare a qualunque costo i perduti dominii. Per raggiungere il fine, al mezzi non badavano, fossero pure empi e inumani, perchè la voglia del dominare è cosa tanto efferata da metter paura in qualunque

(1) Guido Novello cra della famiglia del Conil Guidi, la quale avez possessi in Romagna e nicia possiciani, ced a riginora di malli puoli di Tosana e specialimente sulle montagne di Pisolo e d'Arezzo, Guido Novello e Guido Guerra conocquiti, ma seguinano parti Contrario, percende la pirane era Gibbilino o il secondo Guido. Guido Novello nel tempo che gaverno in Firenza abilo il palzazo del Polesta, dello oggi del Brajeglo e per avere fediti di infraderra quando gli bisognasse, in Firenze e nella sua abilazione le sue geni di Custenino, fecca prire nelle mura della città una nova, porta de da inome dalla città cono evitoriosa si chiamb porta Gibbellina. Questa porta del secondo cercitivo era dove è oggi il cunto agli Arnaci. Il ne menori dei Urisono del Sibbellina. Questa porta del secondo cercitivo mono della peri a della canada di Arnaci del Romalagrelli si specta altora ancho la via Gibbellina, che dura col medestimo nome conche al presento.

anima più sia chiusa al terrore. Essi col conte Guido, e cogli altri ghibellini , proposero e sostennero che si dovesse distrugger Firenze, e riduria a borghi, perché finché essa esistesse non si rimarrebbe mai dal suscitare umori guelfi, e impedirebbe alla parte ghibellina di prosperare in Toscana. Ma In mezzo a questi uomini snaturati da un odio bestiale era un cittadino magnanimo. Farinata degli Überti colla spada nuda alla mano si levò impetuosamente contro la scellerata proposta, e disse di aver combattuto per ricuperare, non per distrugger la partia dolcissima, e che quindi la difienderbe contro tutti animosamente finchè gli bastasse la vita. L'autorità e il credito di Farinata era grande nella moltitudine, che ne conosceva il coraggio e l'fatti prestanti. Quindi all'ardito atto tutti si rimasero dall'empla sentenza, e, per le energiche parole del prode evaluiere, Firenze fu salva.

Dante che consacrò all'infamia il vile traditore Bocca degli Abati, celebrò con belle lodi il gran cittadino che a viso aperto difese la patria contro la rabbia ghibellina congurata a distruggerla. E anche nell'inferno Parinata appare gigante come si mostrò alla battaglia dell'Arbia e al parlamento di Empoli (1).

(1) Nel canto decimo dell' inferen Farinasi e condannato alla pena del mescedenti che Hanno destro a seporiri infocati. In mezso di Roco de menegli è grande e più curante d'attrui che di sè. Si orge col petto e con ia rorio como nolla cori i oliferno, e dai sietio inferenzia ba meno tormenio che diale trisia more della man fattono l'oppe essersi scessito col posta dello solo fui la partiore della patria.

Ma ful io soi, coià dove aofferio En per ciascnn di torre via Fiorenza, Colui che la difesi a viso aperio.

Bocca degli Abati sia nell'eterna ghiaccia dei nono cerchio, ove tra gli aliri sono puniti i traditori della patria. Il poeta narra così il suo incontro coi traditore:

Se voier [n , e destino , e fortuna , Non so: ma passeggiando tra le teste, Forte percossi ii piè nei viso ad una. Piangendo mi sgridò: perchè mi peste? Se tn non vieni a crescer la vendelia Di Montaperli , perchè mi moiesie? Nell' adumanza per assicurare le cose dei Ghibellini fu stabilitic, che ogni città divesse amministrare un determinato mumero di cavalli e di fanti, da valerisene contro i Guelli quando il bisogno lo richiedesse: e questa si chiambò la tapia o la lega toscana. Poscia si rivolsero le atmi contro i Guelli riparattis a Lucca e nelle castella della campagna inochese. Essendo partico per Napoli i conte Giordono, fui dichiarato capitano il e oute Guido Novello. La guierra durò lungamente e con varia vicenda. Castelfranco è S. Croce cederono; Santa Maria a monte sosteme tre mesi d'assedio. Il flore degli esuil erasi raccolto in Fucecchio, contro cui fu vano il tentativo dell'espignazione. I Guella Chiesero anche siuto a Cortadino in Germinala, ma

Lo duca stette: ed to dissi a colui Che besiemmiava duramente ancora: Qual se' tu che così rampogni altrui? Or to chi se che val per l'Attienora Percuetendo, rispose, altrul le gole Si che, se fossi vivo, troppo fora? Vivo son lo . è caro esser li puolé . Fu mia risposta, se domandi fama, Ch' lo meita il nome tuo tra l'altre note. Ed egli a me : del contrario ho io brama. Levati quinci, e non mi dar più lagna : Ché mal sai lusingar per duesta iama. Aller to presi per la cuticagna. E dissi : e'converrà che iu ti homi . O che capel qui au non ti rimagna. Ond' egil a me : perchè tu mi dischiomi , Non ti dirê ch' lo sia, ne mostreroiti , Se mille flate in sul capo mi tomi. Io avea glà i capelil in mano avvoiti: E tratti glien' avea più d' una ciocca . Latrando lui con git occhi ju giù raccoiti : Quando un altro gridó: che hai tu Bocca? Non ti basta suonar con le mascelle. Se tu non latri? qual diavol ti tocca? Omai, diss' to, non vo' che tu favelle. Maivagio traditor , ch' alla lua onta , l' portere di le vere novelle.

Inferno, Cant. XXXII.

senza fruito: vanamente pure tentarono di avanzarsi verso Firenze, e presero il castello di Signa, perchè dalle forze maggiori furono presto costretti ad abbandonario. I Ghibellini all'incontro menavano a guasto il contado lucchese, e combattevano sul Serchio cou molto vantaggio, Qui è dolce ricordare come Farinata facesse prova di illustrarsi con generoso atto, tentando di salvare la vita al nemico Gece Buondelmonte, che soprafiatto dal numero, ad onta di sua prodezza era percadere in mano dei vincitori. E già lo avea salvato mettendolo in groppa al proprio destriero e fuggendo con esso, quando il suo fratello Piero Asino, nemico ferocissimo del Buondelmonti, si cacció dietro al fuggente, e uccidendo messer Gece a tradimento con un colpo di mazza, tolse al fratello la bella fama di avere compitua un'azione magnanima.

La fortuna continuò a volgersi lieta ai Ghibellini che presero e danneggiarono molte castella. Tutto il contado lucchese andava a distruzione, e Lucca stessa correva grave pericolo. Laonde i Lucchesi per campare dall' estrema rovina trattarono segretamente coi nemici (1263), e alla fine fu stipulato che si renderebbero loro i prigioni di Montaperti, che si cesserebbe da ogn' ingiuria contro di essi, purchè entrassero nella lega ghibellina e cacciassero dalla città i fuorusciti di Firenze. I Lucchesi accettarono le condizioni, e bandirono che sotto pena degli averi e delle persone i Guelfi Fiorentini dovessero partire dentro tre giorni da Lucca e da tutto il contado. Fu quello un doloroso spettacolo: quegli aventurati, cacciati colle loro famiglie da tutta Toscana, andavano raminghi in cerca di un asilo, e facevano mostra delle miserie a cui recano le discordie civili. Le gentili donne delle più illustri casate coi loro figliuoli in braccio traversarono l'Appennino tra disagi durissimi, e alcune che avevano lasciati a Firenze comodi e belli palazzi si trovarono a partorire nel più fitto inverno sugli orridi monti in misere capanne (1). La plù parte degli esuli si recò a Bologna: alcuni cercarono

<sup>(1)</sup> Ammirato. Lib. 11.

altrove loro ventura, e nella disgrazia assottigliando l'ingegno si procacciarono liete fortune. I più valorosi la opera d'armi guidati da Forese degli Adimari, dettero mano ai Guelfi di Modena e di Reggio per cacciare i Ghibellini da quelle città: e nelle battaglie arricchiti e rimessisi bene in arnese di armi e cavalli, formarono una valente schiera di 400 combattenti, e aspettarono che le vicende dei tempi offrissero loro l'occasione di combattere per ritorpare alla patria. Nè le loro speranze andarono a vuoto, perchè vennero nuove rivoluzioni, le quali levarono i vincitori di seggio e vi rlportarono i vinti. La casa di Svevia, sostenitrice dei Ghihellini, fu vittima delle acerbe contese, e i guelfi si trovarono da ogni parte trionfanti. Ma non ebbe fine la lotta: continuarono a inflerire gli sdegni : le fazioni imperversarono e si flagellarono con odio implacabile, quantunque non esistesse più lo scopo a cui esse avevano dapprima mirato. Allora si videro le contradizioni più strane. Alcuni papi favorirono i Ghibellini a danno della contrarla fazione: i re guelfi della casa d'Angiò ambirono come gli Svevi alla dominazione d' Italia. Si videro Ghibellini non amanti d'impero: e città ghibelline distruggersi, Guelfi e Ghibellini mutarono parte (1), e i Guelfi comhatterono contro i Guelfi in Firenze. I Guelfi avevano fama di volere repubblica, e i Ghibellini tirannide, ma anche ln ciò vi furono contradizioni non poche, perchè in più d'un luogo i Ghibellini sostennero le parti del popolo, e i capi de' Guelfi si fecero tiranni, e tutta la fazione si ricoverò sotto le ali dei re. Insomma grande divenne la confusione: le prime idee si

(1) Di ciò si lamentava anche Graziolo, eleganie rimatore florentino che floriva verso il 1290:

Non s'attien fede nè a comun né a parte, Ché guelfo e ghibellino

Veggio andar pellegrino, E dal principe suo esser deserto. Misera Italia! Tu l'hal bene esperto

Che in le non è lalino Che non strugga il vicino

Quando per forza e quando per mal'arie.

smarrirono, e non rimasero che gli odii, i sospetti, io spirito di vendetta, la rabbia municipale e il desiderio afrenato di dominio esclusivo. Una parte cacciava l'altra con molta oftensione, ed era alla sua volta cacciata; e molti cittadini che avrebbero potuto essere di decoro e di sostegno alla patria, le furono cagione di vitupero e di danno. Così lo stato posto in una continua vicenda di assatile di offese e, di passeggieri triondi e di pericoli e di timori perpetui, non potè mai stabilirsi sorra solide basi.



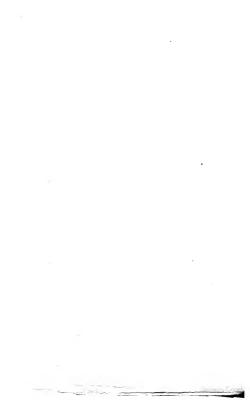

IV.

## DIVISIONE DEL POPOLO IN ARTI. — I PRIORI. BATTAGLIA DI CAMPALDINO. TRIONFO COMPLETO DELLA DEMOCRAZIA.

(1265-1299)

Mentre che si operava la rivoluzione che per breve abbatic la democrazia fiorentina. Pi Italia superiore era agistata con non minore violenza. Poco avanti i liberi Lombardi si erano uniti concordemente alla distruzione dell'immanissimo tiranno Ezzetino che contristava colle torture e col sangue la Marca Trivigiana, il Padovano, il Veronese, e spaventava tutti i vicini; poi infammati unovamente dagli odii di parte tornarono a lacerarsi, perchè il popolo volca viver libero, e i nobili cercavano per sè tutto il dominio. La contesa alla fine riusci a servitù, dando in molte città occasione a tutti quei crudi e osceni tiranni che per lunga stagione flagellarono e avvilirono i già liberi popoli: la più parte dei nuovi Signori

si accostava alla fazione Ghibellina, la quale anche a quest'epoca prevaleva in quasi tutta la Lombardia. Essa come già dicemmo era trionfante in Toscana, ed estendevasi fino all'estrema Italia, ove potentemente la sosteneva e capitanava Manfredi, che per suo valore e senno di guerra era avuto caro da tutti i prodi. Per lo che anche ora sembrava venuta l'occasione di stringere dall'Alpi a Sicilia una forte lega capace a stabilire l'indipendenza d'Italia e ad impedire l'invasione di unovi stranjeri. Non vi erano allora imperiali contrasti perchè l'impero era invilito per le discordie degli elettori che si cercavano padroni in Olanda, in Inghilterra e in Spagna, e vendevano la corona al maggior offerente senza poter dare null'altro che titoli vani (1). Manfredi per nascita, per costumi e per affetti era italiano, e non avendo nè ambizioni all'impero, nè interessi colla Germania, poteva alla fine separare e reudere affatto indipendente da essa e da qualunque stranjero l'Italia. Ma a tutto ciò ostavano gli umori Guelfi nutriti e riscaldati dai Papi, i quali per le perpetue pretensioni al regno di Napoli, erano accanitissimi avversari a Manfredi e tutta sua parte. Essi spaventati dal generale trionfo dei Ghibellini dopo la battaglia di Montaperti, usarono di ogni arte per abbatterne il capo, predicarono una nuova crociata contro di lui, e chiamarono alla conquista del regno Carlo conte d'Angiò e di Provenza, fratello di Luigi IX di Francia. Carlo apparecchiatosi di baroni, di cavalieri e di moneta per fornire sua impresa, cupidissimo com'era di potenza, venne con esercito francese a desolare l'Italia, e giunto a Roma (1265) ebbe da Clemente IV l'investitura delle Sicilie, a patti che si

<sup>(1)</sup> Gugliellan d'Olanda era stato eletto fino da tempi di Federigo II. Nori nel 1230 dopo avere avuta pono a niuna indivenza in Italia. Gil eletori si trovareno discordi pel successore, Nel 1237 niendi dellero la coraria a ticrardo di Cornovaglia. Il quale dileca de papo dolomita marchi al recivescovo di Magonza, (27 mila a quello di Colonia, 18 mila at conte Palarcivescovo di Magonza, (27 mila a quello di Colonia, 18 mila at conte Palarcivescovo di Magonza, (27 mila a quello di Colonia, 18 mila at conte Palarcive, e difformi andi nil rici estetto, Quest'ultimi imperanti della piecola monete per dell'oro. Al Articolo di Estatica, il quale promise 20 mila monete per dell'oro. Seri Al Articolo di Estatica, il quale promise 20 mila monete per dell'oro. Seri di Malia, ne doporono serricitary i la foro autorita.

facesse vassallo alla Chiesa e le rendesse ugni ogni anno tributo di una chinea e di 480 mila lire italiane. Poi per l'altruiperfidia entrò facilmente coll'armata nel regno, e il 26 Febbrato del 1266 s'incontrò con Manfredi presso Benevento. Si combatté con accanimento dall'una parte e dall'altra, e i Francesi non risparmiarono anche le arti sconvenienti a cavalieri onorati (1). La schiera dei fuorusciti forentini goidata dal conte Guido Guerra, si distinso tra i combatteuti di Carlo, ed ebbe lode dagti stessi nemici (2). Manfredi coi suoi Saracini e Tedeschi fece prove di grande valore, una lo tradirono i baroni pugliesi e fecero tornar vano agni sua prodezza per vincere. Alla fine sdegnando di sopravvivere alla sconfitta egli si lanciò ove più ardeva la zuffa, e rimase si campo con la persona rotta da due punte mortali (3). Carlo si

(1) « E sublizamente si levò uno grande grádo tra le schiere de Franceshi, chi che i si cominciase» (dicendo: agis incechi, agis incechi, agi ristrei, a ferirei é cansalir: e così fu statte; per la qual cosa in piccolo d'ora i Tedeschi furmon motto malmenni; e motto battude i quasta in iscondita voiti a. Villani Jilh. Vill. cap. 9. E il darsi ad uccidere i cavalli era la quell'epoca lenuta cosa disiede, e nosi a obranciateva nel tornet.

(2) « Moill delle maggiori case di Firenze si feciono cavalleri per mano dei re Carlo in sul cominciare della battaglia, e di questa gene inguiori di Firenze e di Toscana era capitano il conle Guido Guerra, e la insegna di loro portava in quella battaglia e meser Currado da Montemagno di Pistola. E veggendo il re Mandrell' lattle le schiere, domando della schiera quarta che genie erano, i quali compartizia montolo bene in armi e in cavalli, e in armed i e opransegne: fugil dello che erano il parte guella occili di l'in erredi e opransegne: fugil dello che erano il parte guella occili di l'in erredi e opransegne: fugil dello che erano il parte guella occili di l'in erredi e opransegne: fugil dello che erano il parte guella occili di l'in erredi e l'independa della contanto evertia e messo in loro tanto tesoro? E disser: quella gente, (cioè la schiera del Guelli) mon posmo oggi peredre e.e. e.a. Malespial cap. 187. Villant Lib. VII cap. 8.

(3) Dante ha consacrato all'erce ghibellino non dei più genilii iratii delia sua divina poesia. Ad onța delie ferile che gli guastarono un cigilo e la parte superiore del petto. Manfredi nei purgatorio è sempre hiondo e bello e di genilita aspetto. El si fa a raccontare al poeta la sua merte, la sua conversione, e il governo che i Geoffi Georp dei suo corpo ec.

Poscia ch' i' ebbi rotta la persona

Ba due punte mortali, io mi rendei

Piangendo a Quei che volentier perdona, ec.

Pure, C. 111

venuto ad un tratto padrone asó ferocemente della vittoria , desolò con rapine e socrareire le liete contrade, fu crudelismo nelle persone del vinti, che spogliò dei loro benl per arricchirne sè e i suoi, e colle nuove fogge corruppe i costumi della nacione. A ciò riusci, come sempre, la conquista dello straniero che la malignità degli uni e la stupidezza degli altri chiamò liberazione.

Per questo fatto la parte Ghibellina abbassò in tutta Italia, e ne crebbe l'ardire e l'animo ai Guelfi : e tosto anche in Firenze se ne sentirono gli effetti. Già i fuorusciti per ardire e senno di guerra si erano fatti forti in Valdarno, e stavano nascosti in più luoghi, aspettando l'occasione favorevole ad irrompere animosamente. Come poi sentirono la vittoria di Carlo, si appressarono alla città sperando che i loro amici levassero qualche rumore. Difatto in Firenze i più desideravano mutazione di cose. Il popolo in generale era d'animo guelfo e odiava i Ghibellini non solo per amore di parte, ma anche perchè essi avevano spenta la libertà popolare, e gravata la città d'imposte straordinarie. Cominciava a sentirsi in più luoghi mormorio e lamento. Il conte Guido Novello e gli altri reggitori dello stato ne sbigottirono forte, e temendo di veder presto giungere con aiuti francesi i fuorusciti che erano stati vittoriosi a Benevento con Carlo, s'ingegnarono con nuovi provvedimenti di calmare il malumore del popolo, e chiamarono da Bologna per podestà due frati Gaudenti. l'uno Guelfo e l'altro Ghibellino, perchè riformassero lo stato e al bene comune provvedessero. Al tempo medesimo si scelsero trentasei cittadini dei primi tra i grandi e tra gli artigiani per consigliare i due podestà, per provvedere alle spese e racconciar la città. Fra questi trentasei vi erano alcuni di animo guelfo, i quali erano rimasti sleurl in Firenze perchè non sospetti alla parte contraria. Essi chiamati a consigliare più civili riforme adunavansi ogni di nella corte dei consoli di Calimala in Mercato Nuovo, e fondarono la democrazia su basi più ferme e più larghe, ordinando che tutti i cittadini che esercitavano le arti più principali si unissero in corporazioni, o collegi (1), che potessero aver parte al governo, che ogni arte avesse consoli e gonfaloni sotto cui radunarsi a difesa del comune, quando i potenti volessero opprimere i deboli, e impedire la giustizia. I consoli d'ogni arte ebbero tribunale, in cui rendevano ragione a tutti quelli che erano ascritti all'arte cui presiedevano. Ai consoli poi e alle arti tutte insieme sopraintese un magistrato supremo che si secglieva nell'arte dei giudici, e si chiamava Proconsolo, ed avea il primo luogo di onore dopo i primi magistrati della Repubblica (2).

Le arti che ebbero privilegio di magistratura, e che poi s' impadronirono di tutto il governo furono sette: cioè quella dei giudici e notari (3), de' mercatanti di Calimala che facevano commercio di panni francesi, de' cambiatori o banchieri, dei medici e speziali; l'arte della lana, quella dei setaioli, e quella dei pellicciai (4). Queste arti, tenute come più nobili, furono dette maggiori, e da esse dipenderono le altre che si chiamarono minori, e che per allora non ebbero proprin rappresentanza; ma poscia cresciute di ardire e di

<sup>(1)</sup> Anche prima di quest'epoca si irova che alcone arti, come quella della iana e dei mercalanti di Calimita, averano consoli eribonale per le cose che riguardavano il toro commercio: ma nell'anno a cui siam giunit, ogni e che mgistrali e prese importanza politica, e perciò dagli storte: commencente is dice che in quest anno 1266 i e arti i ordinarono in corporazioni. Vedi l'Ammirato all'anno 1204, e le Delizie degli eruduit Toscani. Vol. Vtt. (ng. 16, 142, 143).

<sup>(2)</sup> Dai nomo del Proconsolo si chiamò e ancora si chiama la Via che dat Canto del Pazzi conduce al palazzo del Bargello, perche in essa e precisamente solla cantonata di Via Pandollini, quesio magistrato aveva la sua residenza. Il palazzo è siato rimodernato, ma conserva ancora esternamente te armi del Proconsolo della Repubblica.

<sup>(3)</sup> Sotto questa denominazione si comprendevano anche gli avvocati, t procuratori.

<sup>(4)</sup> Le varie arli, per esser meglio sorvegliate dai loro magistrail, erano distribuile in apposite strade che ancora ne conservano il nome, come si vede nelle vie del legnaioti, de' balestriert, de' succhiellinai, degli archibusieri, de l'abbri, ec.

numero anche le arti minori ambirono ad avere importanza politica, e combatterono aspramente colle maggiori (1). Presto vedremo come le arti, vera sorgente della ricchezza e della potenza cittadina, s'impadronissero di tutto il governo, e come ne escludessero chiunque ad esse non apparteneva. Così io stato venne nelle mani dei cittadini operosi, i quali ingranditisi coll'industria formarono la nuova aristocrazia della ricchezza, che sotto il nome di popolo grasso fu in lotta continua contro la nobilità antica esclusa dalle cariche, e contro il popolo minuto che volca pervenirvi.

I grandi Ghibellini per questi ordini favorevoli al popolo e ai Guelfi entrarono in maggior sospetto, e più si persuasero che si volea toglier loro lo stato. Onde ristrettisi col conte Guido Novello per distruggere a forza questi ordinamenti, chiesero aiuti alla lega Gibellina Toscana, e compresivi i 600 tedeschi che aveano al loro soldo messero insieme 1500 cavalieri. Ma i Tedeschi non voleano combattere se non erano prima pagati, nè senza levare nuove tasse sui popolo potevano pagarsi. I trentasei di ciò incaricati si ricusarono apertamente perchè parea loro cosa ingiusta gravare la città con tributi crudeli. Perlochè i Lamberti, gli Uberti, i Fifanti, gli Scolari e gli altri Ghibellini delle grandi casate si levarono tosto a romore per disfare l'ufficio dei trentasei, e rompere il popolo. Questo, reso concorde e forte dalle nuove istituzioni, ruppe tutti i freni della paura e fu subito in armi: le Arti levarono fuori i loro gonfaloni, e sotto la condotta dei consoli, dei trentasei e di Giovanni Soldanieri (2), si raccolsero da Santa Trinita ed ivi si asserragliarono aspettando minacciosamente i nemici. Il conte Guido Novello si raccolse colla cavalleria e coi

<sup>(1)</sup> Le arti minori erano quelle de Boccai, de Caizolai, de Fabbri, dei Caligai, de Muraiori, de Vinattieri, de Fornai, degli Oliandoli, de Linaisoli, de Chiavaisoli, de Corazzai, Coreggiai, Legnaiuoli e Albergafori.

<sup>(2)</sup> Giovanni Soldanieri, comecché glilbelline e di famiglia neblie, si fece capo dei popole e tradi la sea parie: perció Dante lo pose all'Inferno fra i traditori. (Can. XXII, ver. 121)

Ghibellini sulla piazza di San Giovanni e di là marciò all' assalto : ma in nessun modo potè vincere il popolo che francamente combatteva gettando dalle case e dalle torri una tempesta di frecce e di sassi. Di che sbigottito il conte volse indietro le insegne; e non credendosi di poter passare sicuramente la notte in città, sulla sera (11 Novembre 1266) per la porta dei Buoi (1) uscì di Firenze senza colpo di spada, e si ritirò a Prato. Il conte in questi fatti non dette prova di senno politico, nè si mostrò quel capitano valente che era tenulo. Coi temperamenti dapprima e poi col poco ardire rovinò la sua causa, e quando volle riparar gli errori non fuvvi più tempo. Il giorno appresso tornò di buon'ora a Firenze, ma trovò chiuse le porte; furono invano preghi e minaccie. Il popolo lo salutò colle frecce e coi sassi. Ond'egli colle masnade tedesche e coi Ghibellini, dopo tre ore d'inutili sforzi fatti alla porta del ponte alla Carraia (2), partissi scornato, e dopo avere indarno rivolta la sua rabbia impotente, contro il castello di Capalle, se ne tornò in Casentino, e i Ghibellini andarono alle loro ville.

Il popolo intanto riformava in meglio lo stato; i frati Godenti che avevan studiato più al proprio che al bene comune, furono cacciati (3). Si fece venire da Orvieto un nuovo podestà

<sup>(1)</sup> La porta del Buoi, della forse così perché la quelle vicioanze si teneva il mercato dei buoi, era in quest'epoca nei secondo cercido delle mura presso il ponte Rubaconie chiamato oggi alle Grazie.

<sup>(2)</sup> La porta alla Carraia era appiè del ponte di questo nome. Fuori di essa era il Borgo d'Ognissanii che fu messo in cilià quando si fece il lerzo cerchio.

<sup>(3)</sup> Quesil frail che appartenevano ad un ordine di cavalieria comiacia por avauli in italia, facerona professione di difiente i pogilii e le redore e di comporre qualunque discordia. Si chiamarono tratelli di Mancano di Stotal Martia Girichau. Ma presta obbliando il tror primo istitulo furoroni inteli solo a godimentil e a delizie e albra ebbero il espramonendi di canodenti. I des ordinatato di Primere sono tra gii poettii nell'inderno di Gaodenti. I des ordinatato di Primere sono tra gii poettii nell'inderno di loro perchè mentre facerono sembainie di procurare in paco comune, di starbarono le coso giù che mai, la voccendo i Godini, caccinado i Ghibellini.

e capitano con aiuto di genti. Poscia furono rimessi i Guelli ei Ghibellini in città e si procurò con matrimoni di riamciarii tra loro. Per tutto, dice l'Ammirato, si udivano suoni e si vedevano celebrazioni di nozze e di feste con incrediblie piacere da dilegrezza del popolo. Ma ad onta di ciò la pace fu breve, e gli odi ardentissimi non si potevano spenger con nozze. I Guelfi stati esuli negli ultimi anni presero sospetto dei Ghibellini, e per assicurarsene chiesero gente armata e un capitano di guerra al re Carlo, il quale mandò loro il conte Guido di Monforte con 800 cavalieri francesi.

Al sentire della loro venuta i Ghibellini temendo di qualche mal tratto uscirono di Firenze la notte del Sabato Santo (1267) e andarono nelle città loro amiche. I Guelfi allora dettero per dieci anni la Signoria di Firenze al re Carlo, ed ei vi mandava ogni anno un suo vicario a governare le faccende della guerra e della giustizia. Questa autorità, data ora a Carlo e poscia anche ad altri re di Sicilia, era una specie di dittatura che avea l'apparenza ma non gli effetti del dominio, perchè non toglieva la libertà, e lasciava intatti gli ordini e le leggi della Repubblica. Difatti la città in quel tempo svolgeva e assodava meglio il suo libero e democratico governo, ordinando per ogni due mesi dodici savi detti buonomini, che al modo degli anziani del popolo vecchio regolavano le pubbliche cose sotto la dipendenza di varii consigli che erano questi: il consiglio del popolo composto di cento popolani; un consiglio segreto o di fiducia appellato perciò di credenza, composto di

ed ardendo le case agli Uberti , i quali le avevano nel Guardingo, che era una contrada nel luogo ove oggi è la Dogana.

Frati Godmit Jammo, e Bolognesi,
10 Catalano, e costul Loderingo
Nomati, e da lua terra insieme presi,
Come suol esser tolto unu um solingo
Per conservar sua pace, e fummo tali
Che ancor si pare intorno del Guardingo.
Can. XXIII.

ottanta membri e dei capi e gonfalonieri delle arti maggiori con esclusione assoluta dei Ghibellini e dei nobili : il consiglio del podestà, composto di ottanta persone sì nobili che popolari con diritto d'intervenirvi anche al capi delle arti: e finalmente il consiglio generale, formato di trecento cittadini d'ogni condizione. I membri dei consigli si mutavano ogni anno, e così dandosi luogo a molti di partecipare all'autorità dello stato, si nutriva in tutti l'amore delle pubbliche cose. Ai consigli apparteneva deliberare sulle leggi, riformare gli statuti, distribuire gli ufficii e le cariche piccole e grandi, e in ciò procedevano in questa maniera. Quando bisognava statuir leggi, imporre nuove gravezze o fare altre provvisioni, le proponevano e discutevano dapprima i buonomini, e il consiglio del popolo: nello stesso giorno la loro proposizione recavasi al consiglio di credenza e de'capi delle arti; se questi approvavano, nel giorno appresso la cosa si portava al consiglo del podestà, e quindi al consiglio generale che approvava o rigettava a suo senno. Così il governo e l'amministrazione stavano in 570 persone mutabili ogni anno; la polizia e la giustizia rimanevano al potestà e al capitano del popolo: le riscossioni, le paghe e la conservazione del danaro pubblico erano affidate di sei in sei mesi al frati d'Ognissanti e di Settimo. Le terre soggette a Firenze si governavano da podestà e da capitani a ciò eletti dal generale consiglio.

I nobill esclusi per la gelosia del popolo dal due primi consigli ne rimascro offesi alfamente, e ciò portò a nuore violenze.

Ma più si offesero I Ghibellini di un provvedimento che
distruggeva la loro potenza, e impediva affatto che avessero
modo a risorgere. I beni di essi, per consiglio del Papa e di
Carlo d'Angiò, si rivolsero ai loro danni medesimi e ad unico
profitto dei loro nemici; percocché furono pubblicati e destinati
a ristorare i Guelfi dei danni sostenuti nell' ultima cacciata,
a mantenere e accrescere lo stato di parte Guelfa, e a supplire alle spese della guerra contro i Ghibellini. Questo patrimonio si aumentava ogni giorno perchè era saviamente amministrato, e perchè vi si aggiungevano le proprietà di quelli che

nuovamente fossero chiariti Ghibellini. Per l'amministrazione di questa massa di beni si fece una magistratura composta di tre consoli nobili, chiamati poi capitani di parte, i quali si mutavano ogni due mesi e si radunavano pel loro ufficio in un luogo a ciò destinato (1). Crearono anche un consiglio segreto di quattordici membri, e uno maggiore di 60 grandi e popolani, i quali a voti eleggevano i tre capitani e tre priori che avessero in guardia il tesoro, con un sindaco che accusasse i Ghibellini per confiscarne i possessi. I capitani di parte contre all'amministrazione suddetta, ebbero anche cura delle pubbliche fabbriche e di tutte le fortezze del dominio, e dipendevano da loro gli nificiali di torre.

In tal guisa, nota Il Sismondi, nell' interno della Repubblica Fiorentina si formo un'altra Repubblica, la quale per lunga pezza vi conservò il suo governo indipendente, le sue leggi, la sua forza, la sua ricchezza. Questo governo di fazione sempre pronto a combattere, sempre regolare, sempre ricco a spese dei snoi nimici, mantenne sino alla fine sopra la sorte della Repubblica la più decisa influenza (2).

Nè i provvedimenti contro i Ghibellini si rimasero alla confisca dei loro beni; nel medesimo anno si perseguitarono colla guerra all'esterno; furono assediati in Sant'Ellero e presi e morti in gran numero. Ivi un giovane degli Uberti riparatosi sul campanile, per non venire in potere dei nemici scelse d'essere egli stesso micidiale di sè precipitandosi in terra dall'alto. Poco dopo altri due giovani degli Uberti Neracozzo e Azzolino, presi mentre si volevano refugiare in Ca-

<sup>(1)</sup> Risedevano in Mercato Nuovo nella casa de' Lamberti che fecero magnifica aliargandola sui suodo della canonica e della Chiesa di Santa Maria sopra Porto, quando questa s'incendió. Ivi fecero la gran sala dell'udienza, che oggi serve di residenza alla comunità di Firenze.

sentino, furono condannati ad aver mozza la testa, e andarono al supplizio con serenissimo animo (1).

La più parte delle città e terre Toscane tornarono a parte guelfa e il collegarono col Florentini. Solamente Pisa e Siena stettero forti, e contro di esse fu subito rivolta la guerra. Mentre i Florentini andavano contro Siena per vendicare la sonditta dell'Arbia, i Ghibellini gagliardi degli aiuti senesi e pisani si riparavano in Poggibonsi, e colà si ridusse tutta la guerra. Il castello assediato dal Guelfi di Firenze e dalle altre città collegate resistè lungamente, perchè era fortissimo di mura, di sito e di difensori. Ci venne anche il Re Carlo recatosi in Toscana ove il papa lo avea dichiarato Vicario. Ad onta di tanti apparati Poggibonsi non cedè che per difetto di vettovaglie dopo quattro mesi di assedio. Dopo di che Carlo col Fiorentini andò a Pisa e prese varie castella e molto danneggiò Porto Pisano.

I Ghibellini di Toscana, di Napoli, di Lombardia, ridotti quasi dappertutto a mal termine, volsero le loro speranze in Germania al giovane Corradino figlio di Corrado e nipote di Federigo II. e mandandogli denari e offrendogli poderoso soccorso lo invitarono a riprendersi il suo regno di Napoli usurpato da Carlo. Nel tempo medesimo molte città di Sicilia e di Puglia straziate disonestamente dal dispotismo francese levarono da ogni banda le insegne della rivolta. A queste novelle Carlo parti tosto pel regno, lasciando in Toscana 800 cavalli per contrastare il passo a Corradino e mantenere questa provincia devota a sua parte. Corradino giunse a Pisa nel Maggio del 1268. Vi fu accolto con grandi onoranze e sovvenuto di moneta, di navi e di gente, traversò felicemente la Toscana rompendo in Valdarno le genti di Carlo; poi ebbe liete accoglienze a Siena e a Roma, e finalmente ingrossato di validi aiuti entrò con molta fidanza nel regno; venne alle

<sup>(1) «</sup> Ad essi fu laglialo il capo il di di San Michele di Maggio (1270). E la mallina quando s'andarono a giudicare, Neracozzo domando: Messere Azzolino dove andiamo no!? Rispose il cavaliere: a pagare un debito che ci lasciarono i nostri padri ». Males. Cap. 206.

mani con Carlo ai 23 Agosto 1268. Nel piano di Tagliacozzo fu aspra e dura battaglia ; dapprima vincitore e poi vinto dagli scaltrimenti e preso nella fuga, il nobile giovinetto per sentenza di giudici iniqui ebbe mozza la testa, e in lui finì la casa di Svevia (1). I Ghibellini Toscani coi Tedeschi scampati alla rotta, sotto il comando del Sanese Provenzano Salvani e del conte Guido Novello, l'anno appresso fecero un ultimo sforzo recandosi ad osteggiare il castello di Colle in Valdelsa confederato dei Fiorentini. Questi cogli aiuti francesi andarono tosto al soccorso. Si combattè con grande odio ed acerbità; e i Gbibellini comecchè maggiori di numero ebber la peggio. Provenzano fu preso, e la sua testa infitta in una picca fu portata in giro pel campo. Il conte Guido Novello, come altre volte, si salvò colla fuga. Pisa e Siena chiesero ed ottenner la pace, e le cose parvero quietarsi in Toscana. Ma non tacevano gli umori di parte, e invano fece opera di calmarli Gregorio X creato papa nel 1271. Egli tutto inteso a rinnire gli animi per l'impresa di Terrasanta, intimò concilio a Lione. Nel recarsi colà passò per Firenze, ove accolto solennemente fece ogni sforzo per riconciliare i partiti. Nel tempo medesimo si trovarono qui Carlo d'Angiò. Baldovino II cacciato dal trono di Costantinopoli, e molti cardinali e baroni. Il di 22 di Luglio (1273) il ponte Rubaconte (oggi alle Grazie), le sponde dell'Arno e la via dei Renai si riempirono di palchi, e le case furono magnificamente adornate. Ivi intervennero Gregorio, Carlo, Baldovino e tutta lor corte: e la moltitudine correva festante a vederli. In questa solennità

Carlo venne in Italia, e, per ammenda, Vittima fè di Corradino; e poi Ripinse al ciel Tommuso, per ammenda. Purz. c. XX

ruig. c. A.

<sup>(4)</sup> Banie nota questo dellito di Cario, e con Iremenda ironia dice che ciò fin in ammenda di un altro dellito, e che poi emendò il primo e il secondo coi dar morte a S. Tommaso d'Aquino, perche difatit corse voca, comecché non accertala, che el lo facesse avvelenare dal suo medico lemendolo conitrario alle sue vocile nel concilio di Lione.

di adunanza il papa convocò i sindachi dei Guelfi e dei Ghibellini, li fè baciare in bocca, li persuase alla pace, fulminò di scomunica chi la rompesse, e a memoria del fatto volle che si fondasse una chiesa di cui egli stesso pose la prima pletra (1). Ma le paci non si comandano quando gli animi per opposti interessi sono irrimediabilmente divisi, e tutte le apparenze tornano vane. Anche questa fu rotta dopo quattro giorni per opera, come corse fama, di Carlo e de' suoi che minacciarono i Ghibellini e li costrinsero a salvarsi fuggendo. Il papa sdegnato si ritirò in Mugello presso il Cardinale Ubaldini, e laseiò la città interdetta, Essa fu ribenedetta da Innocenzo V nel 1276, e recata poi a breve pace da Niccolò III inteso ad abbassare la grande alterigia di Carlo, il quale nutriva le discordie civili per farne suo pro, e già divenuto molto influente in ogni parte, ambiva alla dominazione d'Italia. Niccolò che lo temeva per rispetti politici e lo odiava per risentimenti privati, gli tolse il titolo di Vicario imperiale, e si dette a menomarne il credito e la potenza con quell'ardore con cui i spoi antecessori si erano studiati di farlo grande. Perchè, come osserva un grande scrittore Fiorentino, la paura d'un potente faceva accrescere un debole, e cresciuto che egli era, temere; e temuto, cercare di abbassarlo. Questo fece trarre il regno di mano a Manfredl e concederlo a Carlo; questo fece pol aver paura di lui e cercare la rovina sua. Per queste disposizioni e per l'animo inchinevole alla fazion ghibellina Niccolò accolse di buon grado gli ambasciatori fiorentini, che vennero a pregarlo d'intromettersi per comporre le antiche e le nuove discordie.

<sup>(1)</sup> Questa chiesa si chiamò di San Gregorio della pace; ora più non ossistic. Era all'ampolo orientalo della piazza che fia cantonata con ia cestio. Era all'ampolo orientalo della piazza che fia cantonata con ia del Benata el Il Fendaccio di S. Nicrolò in faccia ai paizzo del Nero oggi del Rero oggi più Nasi, Questa chiesa dice il Malespini, Fenda fare quelli della gasa de' Mozzi, i quali erano mercatunil e molto innata en nolta corte de Papa, e in piccolo tempo venuli in grande ricchero stato; e nel loro paizzo, in capo del ponte Bubaconte, abitò il papa mentre che oggiero in Di Firenze.

Di fatti in Firenze tra I medesimi Guelfi la soverchia autorità avea generato dissaporl e contese. Gll Adimari e i Tosinghi, i Pazzi e l Dopati per gelosia di potenza cominclarono a contrastar tra loro, e tutta la città si partiva accostandosi a questi o a quelli. Per lo che il comune e i capitani di parte, temendo di qualche gran male, si rivolsero al papa per consiglio ed aiuto, al tempo stesso che anche i Ghibellinì lo pregavano a far osservare la pace conclusa già da Gregorlo. Il Papa desideroso di recare a concordia le parti per valersene contro la soverchiante potenza di Carlo, mandò in Toscana con 300 cavalieri della Chiesa il cardinale Latino Frangipani suo pipote, e gli dette autorità di legato e di paclere. Il di 8 Ottobre 1278 tptta la città fu incontro al legato con gran pompa di carroccio e di armeggiatori, con gran processione di magistrati e di clero e con altre dimostrazioni di onore, il cardinale dapprima studiò a far paci private e riunire le plù nemiche famiglie, e poi nel Febbraio dell'anno seguente ordinò generale adunanza sulla piazza vecchia di S. Maria Novella per trattare la pace di tutta la città. La piazza fu adorna a festa, e si alzarono pergami pel legato e sua corte. Vi Intervennero i clttadini in gran folla, e il clero, il podestà, i capitani, i consigli e tntte le autorità dello stato. Il Cardinale che era favellatore bellissimo, dopo aver parlato acconciamente del beni della concordia, stabilì tra le parti le condizioni della pace, minarciò di grandi pene chi la rompesse, volle che i Ghibellini fossero richiamati e rimessi al possesso dei loro beni, e per fermezza del trattato chiese mallevadori dall'una parte e dall'altra. Al sollto fece parentadi fra le famiglie nemiche; di che egli ebbe molto onore, e la città grande allegrezza. E perchè tutti fossero contenti degli ordini nuovi, invece di dodici buonomini se ne crearono quattordici, tolti otto tra i Guelfi e sei tra i Ghibellini, e il loro ufficio durava di due in due mesi (1). Di queste cose sdegnavasi forte il Re Carlo, che vedeva nell'altrui concordia l'abbassamento della propria

(1) Malespini, cap. 219.



potenza. Por ciò fu lieto della morte di Niccotò (1280), dopo la quale col terrore e colle minacce sforzò il sacro collegio a eleggere Martino IV di nazione francese e tutto dedito a lui. Martino difatti rialzò le cose del Re, lo fece senatore di Roma, lo aiutava nell'ambizione di divenire padrone d'Italla, e lo favoriva cacciando da tutte le città i suoi avversari. Ma a questi disegni del papa e di Carlo i opposero i popoli orrendamente straziati. In Sicilia l'onestà delle donne contaminata, i superò oltraggi, le crudeli avarizie, le insolenze e il mal governo stranlero trassero i popoli a memoranda vendetta. Nei Vespri famosi (1282) i Siciliani trucidando la gente francese si sottrassero all'empia tirannide, abbassarono l'orgogifo e la potenza di Carlo, e vendicarono gti antichi e i nuovi dellitti (1).

Firenze e altre città guelfe sovvennero di gente il Re Carlo per l'impresa contro la rivoltata biclia; ma furono intutili prove, perchè non vi ha forza potente ad opprimere un popolo che con animo concorde difende la sua libertà. Pure questo abbassamento del capo dei Guelfi non giovò ai Ghibellini del resto d'Italia, perchè non avevano una bandiera sotto la quale raccogliersi. L'imperatore Rodolfo d'Asburgo eletto fino dal 1273 si stava in Germania, nè curò mai di venire in Italia per prendere a Roma la corona imperiale (2).

(1) L'Ariosto in una dello sno bello stanze (Ort. Fur. C. XXXIII st. 20) nota così la venuta di Cario in Italia, ia morte data a Manfredi e a Corradino, e ia necisione della genio franceso in Sicilia.

Del buon Pastor, fueco in Italia ha messo; E in due fere battaglie ha due re morti, Manfredi prima, e Corradino appresso. Poi la sua gente, che con mille itorti Sembra Lenre il muoro regno appresso, Di qua e di la per le città divisa. Podete a un suon di vespro tutta vecisa.

Vedete un attro Carlo che a' conforti

(2) I Pisani net 1378 invitarono l'imperatore in Italia; ceso net 1321 annado in Tocaca un suo vicario, il quales i pose o s. Ministo, e, cet ia colie sue masande e cogli fatili di Pisa cominció guerra al Fiorenjia; Luccheste e ale attre terre guette. Ma atla fina, delle di Malepieti, per potere e seguito si acconció col Fiorentini e cogli aliri Guetti di Tocana e tornó netla Magna.

I Pisani che avrebbero potuto dare alla fazione non poca importanza, aveano rivolto l'animo a più gravi pensieri. Perlochè i Guelfi di Firenze presero ardire a far novità, e crearono un governo più popolare. Gli ordini del 1279 intesi ad accordare le due parti eran già guasti, perchè i mezzani partiti non giovano a nulla quando i cuorl ardono di smoderate passioni. I quattordici buonomini che aveano tra loro interessi e affetti contrari, invece di esser utili al bene comune generavano confusione e discordia, e facevano temere nuovi mali. Ad impedirgli, i Guelfi che si sentivano più forti cacciarono dal governo i Ghibellini, e per mezzo di sel dei più savi e franchi cittadini, tra i quali lo storico Dino Compagni, crearono nuovi ordini a vantaggio del popolo e a danno dei grandi. Pel bene della comune libertà fu stabilito che in una città di mercanti i membri delle principali arti dovevano esser i rappresentanti della Repubblica; e a questo effetto alla metà di Giugno del 1282 si fecero i priori delle arti (1), magistrato che si chiamò la Signoria, e che durò quanto la libertà fiorentina. I priori col capitano del popolo avevano il potere esecutivo e rappresentativo, convocavano i consigli, soprintendevano agli altri ufficiali della Repubblica e governavano tutte le grandi faccende; e per richiedere i cittadini usavano dell'opera di sergenti e di messi. Dapprima si crearono soli tre priori, presl da tre delle arti maggiori, e corrispondenti ad altrettanti sestieri della città. Poi trovandosi buono quest'ordine, alla metà d'Agosto si ridussero a sei affinchè ogni sestlere ne avesse uno (2); e così le arti di Calimala, dei cambiatori, dei lanaioli, dei medici e speziali, de' setaioll e de'pellicciai dettero ciascuna un rappresentante allo stato (3).

<sup>(1)</sup> Il qual nome di priori viene a dire i primi eletti sopra gli altri; e fu tratto dal Santo Vangello, ove Cristo disse: Yos estis priores, Viliani ilb. VII, cap. 79.

<sup>(2)</sup> I nomi dei sestieri in cui aliora si divideva la città, erano: S. Piero Scheraggio, Oltrarno, S. Brancazio, Borgo, Porta S. Piero, o Porta dei Duomo.

<sup>(3)</sup> I giudici e notal nou furono chiamati a rappresentare il Comune, perchè in altro modo avevano parte al governo.

Poo dopo le arti maggiori si aumentarono fino a dodici (1): e allora il numero del priori varrò, e qualche volta fu dio dici come quello delle arti. I nobili sulle prime non ne furono esclusi purchè fossero ascritti ad un'arte, ma poscia le prepotenze da una parte e le gelosie dul'altra fecero si che vennero al tutto privati dei pubblici uffici, e allora la nobiltà fu tenuta a vituero.

I priori duravano in carica due mesi, e non potevano esser raffermati nè rieletti se non dopo due anni. Il tempo dell'ullicio era breve, e perciò taluno trova difetto in quest'ordine, perchò niun magistrato avea agio a intraprendere e maturare niuna gran cosa a pro del comune. Ma i Fiorentini, come tutti i popoli liberi, eran gelosi della libertà, che facilmente trova dei tristi amatori, i quali desiderano d'impadronirsene per darle morte. Di più col mutare spesso volevano dare facilità a più cittadini di aver parte alle cose pubbliche, e forse anche la brevità dell'ulficio era necessaria a mercatanti che non potevanos star troppo lontanti dalle loro private faccende.

Questi magistrati risedevano nel palazzo destinato a ciò dal comune, ove erano mantenuti a pubbliche spese, nè potevano mai uscire durante i due mesi, se non per qualche grave occorrenza di stato. La loro elezione a scrutinio segreto e a pluralità di suffragi si faceva in S. Piero Scheraggio dai vecchi priori, uniti ai capi delle arti e ad alcuni magistrati scelti a ciò in coma lessitere (2).

Con questi ordini che assicuravano il popolo tornò la calma in città. La prosperità aumentava; vi furono pubbliche feste e allegrezze, e la pace durò fin che non fu turbata dalle cose di Pisa e d'Arezzo.

Pisa afflitta meno delle altre città Toscane dalle divisioni interne, e fatta florida e ricca dai grandi commerci col Levante e dai molti possessi dell'Elba, della Corsica e della Sardegna,

<sup>(1)</sup> Le arti aggiunte furono quelle dei beccai, dei calzolai, dei linaioli, dei muralori e legualoli e dei fabbri.

<sup>(2)</sup> Malespini cap. 231. Villani lib. VII, cap. 79. Dino Compagni, Crotacca Fiorestina, lib. 1.

era giunta a nobile e possente stato. Molti erano i grandi clttadini che colle ricchezze, col valore e collo splendore del nome erano di sostegno e di decoro alla patria. Ambivano all' impero del mare, e in ciò non pativano emuli. Quindi presto erano venuti a contesa coi Genovesi, e si erano riscaldati gli odii già sorti pel possesso della Sardegna. Le acque del mare più d'una volta si tinsero del loro sangue; vi furono soperchierie ed ingiurie che invelenirono più gli animi e accesero una feroce voglia di vendetta. Dopo piccole zuffe nel 1284 vennero a terminativa battaglia, la quale fu la più grande che nel medio evo gl' Italiani combattessero in mare. I due popoli fatto apparecchio di grande navilio si affrontarono presso alla Meloria, e per distruggersi fecero l'estremo di loro possa. Molti furono gli annegati e gli uccisi di ferro dall'una parte e dall'altra; ma alla fine i Pisani ebbero un'orrenda sconfitta. Quaranta galee prese, altre sprofondate; la fama portò che sedicimila di loro restarono prigionieri: onde si disse che per veder Pisa blsognava andare a Genova. La città per lungo tempo fu piena di pianto e di disperato dolore, e decadde dalla sua alta potenza senza poter mai più risorgere. I Guelfi Toscani collegati coi Genovesi accorrevano da ogni parte minacciandole l'estrema rovina. I Fiorentini portarono la guerra in Valdera e presero molte castella; ma mentre si accingevano a battere la città più dappresso, ne furono distolti dal Conte Ugolino della Gherardesca, il più potente cittadino di Pisa, il quale li vinse coll'oro e li staccò dalla lega e li tirò a stare con lui. Poscia egli aiutato dai Guelfi di Firenze fece prevalere in Pisa la sua fazione, e alla fine cacciando gli altri potenti capi di essa, giunse ad esser signore della città. A noi non appartiene il narrare come Ugolino, rampollo di casa Ghibellina, avesse dapprima per ambizione di signoria tradita quella parte; come poi tradisse i Guelfi ai quall si uni, e come finalmente tradito egli stesso dall'Arcivescovo Ruggerl e dagli altri Ghibellini nei quali ebbe fidanza, facesse mala morte coi figli e coi nipoti nella torre della fame. Questi fatti suonano di fama immortale nei divini versi di Dante, il quale quantunque ponesse Ugolino nell'Inferno fra i traditori, seppe commuovere gli animi tutti a pietà colla narrazione della troppo cruda morte di lui.

Morto Ugolino, tornava in vigore a Pisa la parte Ghibellina sostenuta dall'Arcivescovo, nel tempo stesso che un altro
Vescovo la capitanava e faceva potente in Arezzo. Fino dalla
metà del secolo era asceso alla sede Aretina Guglielmino
Ubertini, prode uomo di guerra, superbo, ardentissimo nei
desideri, e delle facende della guerra più che di quelle della
chiesa intendente (1). Disceso da potente casa Ghibellina si
dette a sostenere questa fazione, e con lui si ristrinsero i
Tarlati signori delle montagne Aretine, i Pazzi di Valdarno
tutti i Ghibellini esiliati dalle loro patrie. Con questi aiuti
nel 1287 cacciò i Guelfi d'Arezzo e ne divenne signore. Gii
usciti si rivolsero per aiuti a Firenze e alla lega Toscana,
e tutta la contrada subito romoreggiò di zuffe nefande. I Ghibellini corsero il Valdarno, arsero case e capanne e levarono
prede grandissime.

I Fiorentini e i Sanesi cogli altri Guelli si spinsero con grand' oste sul territorio d'Arezzo, prescro più di quaranta castella, guastarono intorno alla città vigne, uliveti e giardini, e fatti insulti d'ogni maniera, si levarono da campo. I Sanesi nel ritornarsene in patria da un aguato d'Aretini ebbero una grande sconfitta alla Pieve al Toppo. Quindi ai Ghibellini venne nuova baldanza, e nei Guelli sorse più fiero il desio di vendetta, e vi furono nuove scorrerie e rapine e arsioni. Finalmente nel 1289 si fecero più grandi apparecchi, e a Campaldino si sfogò nel sangue la rabbia di parte.

A di 13 Maggio i Fiorentini bandirono solennemente la guerra, Jacendo per otto glorni sventolara e le bandiere alla Badia a Ripoli perchè i nemici avesser tempo a mettersi sulle difese. Si radunò tutta l'amistà dei Guelli; vennero con gente da piè e da cavallo i Biolognesi, i Senesi, i Luc-

<sup>(1)</sup> Dino Compagni, Cronaca Fiorentina lib. 1.

chesi, i Pistoiesi, i Pratesi, i Volterrani, e quelli di S. Geminlano e di Colle. I signori delle castella condussero i loro
vassalli. Messer Barone de Mangiadori guldava i Samminlatesi, e Maghinardo da Susianan i suol Romagnoll. L'oste
to bella e possente di 1,600 cavalli e di 11,000 pedon], e la
capitanava Amerigo di Narbona prode cavalier francese, che
Carlo II di Napoli avea lasciato al Fiorentiol per capitano
di guerra. Prima di partire per la terra de menici si discusse
in Firenze se tornasse meglio andare per la via di Valdarno
o di Casentino. « Dicitori ve ne furono assai; le pallottole
segrete, dice Dino, si dierono; vinsesi l'andare per Casentino. Ma con tutto fosse più dubbiosa e perniclosa via, il meglio ne segui ».

A di 2 di Giugno le campane di Firenze suonavano a martello, e l'oste pel Ponte a Sieve marciò in Casentino e guastò le terre del conte Guido Novello, che in quell'anno era podestà di Arezzo. I Ghibellini di Arezzo corsero tosto alle difese, e venero a fronte dei Guelli mella pianura di Campaldino, a piè di Poppi, sulla riva sinistra dell'Arno. Erano utoccento cavalleri e ottomilia pedoni tutto il flore del Ghibellini di Toscana, del Ducato di Spoleti, della Marca, e della Romagna. Li conducevano il vonte Guido Novello, Buocconte figlio di Guido da Montefeltro, Guglielmo del Pazzi e altri baroni: capitano generale era Guglielmino degli Ubertini, il feroce vescovo.

La mattina del di 11 Giugno si ordinarono le schiere e si fecero dall'una parte e dall'altra molti feritori da collocarsi nella fronte per appiccar la battaglia. I Florentini secondo l'usato gli elessero tra i capitani d'ogni sestiere. Fra tutti andò molto pregiato meser Vieri de'Cerchi, perche quantunque malato d'una gamba, volle esser fra i feritori, ed elesse a compagni il figlio ed i nipoti; il suo nobile esempio inspirò a tutti coraggio.

l feritori erano difesi ai lati da due ali di pavesari e di balestrieri. Dietro veniva una schiera grossa, che dopo l'assalto dei feritori era destinata a succedere con maggior forza ai pericoli e alle vicende della battaglia; seguitava pol una terza schiera che guardava i bagagli e riteneva la schiera seconda quando fosse respinta. Come corpo di riserra furono collocati in disparte i Pistolesi e i Lucchesi sotto gli ordini di Corso Donati podestà di Pistola, il quale doveva assalire i nemici di fianco quando gli fosse imposto dal canditano.

Disposte così le ordinanze : « Messer Barone de' Mangiadori da S. Miniato, franco ed esperto cavaliere in fatti d'arme, raunati gli uomini d'arme aisse ioro: Signori, le guerre di Toscana soleansi vincere per bene assalire e non duravano. e pochl uomini vi morivano che non era uso i'ucciderii. Ora è mutato modo e vincesi per stare bene fermi; il perchè io vi consiglio che stiate forti, e iasciateli assalire. E così dis- · sono di fare. Gli Aretlai assallrono il campo si vigorosamente e con tanta forza che la schiera dei Fiorentini forte rincuiò. La battaglia fo molto aspra e dura. Cavalieri novelii vi si erano fatti da l'una schiera e dall'altra, Messer Corso Donati colla brigata dei Pistoiesi feri i nemicl per costa (1). Le quadrella piovevano. Gli Aretini n'aveano poche ed erano feriti per costa ond'erano scoperti. L'aria era coperta di nuvoil, la poivere era grandissima. I pedoni degli Aretini si metteano carpone sotto i ventri de' cavaili colle coltelia In mano, e sbudeliavangil; e de' ioro feritori (2) trascorsono tanto, che nei mezzo della schiera furono morti molti di ciascuna parte. Molti quei di che erano stimati di grande prodezza furono vili: e moiti di cul non si pariava, furono stimatl.... Furono rotti gli Aretini, non per viità nè per poca prodezza, ma per lo soperchio dei nemici furono messi in caccia ucci-

<sup>(1)</sup> Messer Corso Donali che avea comandamento di stare fermo e non ferire solto pena della testa, quando vide cominciata la ballagita, disse como valente uomo: se noi perdiamo, io voglo montire nella battaglia col miel ciliadini; e se noi vinciamo, chi vuole venga a noi a Pistoia per la condamagione. Villani ilb. VIII, cap. 131:

<sup>(2)</sup> Cioè alcuni de' loro feritori.

dendoli. I soldati fiorentini, che erano usi alle sconfitte, gli ammazzavano: i villani non avevano pietà (1) ».

Vieri dei Cerchi e Corso Donati ebbero il vanto della giornata. Pochi dei nostri furono i morti e molti i feriti. Dei nomitei furono uccisi più di millesettecento, e presi più di duemilla. Fra gli uomini di rinomanza vi morirono da valorosi il vescovo Guglielmino, Guglielmo de Pazzi e Buonconte da Montefeltro (2). Il conte Guido Novello fuggi senza ferire colpo di spada, come avea fatto a Firenze e a Colle.

Se i vincitori fossero tosto corsi ad Arezzo se ne sarebbero fatti certamente padroni, ma dettero tempo ai vinti di provvedere ai ripari; e quando vi giunsero otto giorni dopo, gli scampati dalla battaglia e gli abitatori del contado vi si erano rinchiusi e facevano una gagliarda difesa, nella quale le donne stesse e i vecchi ebbero lode di molto coraggio. I Fiorentini e i collegati ripeterono invano i loro assalti, e si sfogarono a lanciar dentro alle mura asini colla mitra a dispregio del vescovo morto. Alla fine si levarono dall'impresa lasciando presidii alle castella per infestare la città. Poscia fecero altre scorrerie, ma con niuno vantaggio.

Firenze fece grandi allegrezze della vittoria di Campaldino: e quando l'esercito vincitore il di 22 Luglio rientrò in città, vi fu accolto con pompa trionfale. La nobiltà riccamente vestita fece armeggiamenti e tornei: il clero adorno a festa e il popolo e le compagnie delle arti colle loro insegne e gonfaloni uscirono incontro all'esercito. Il capitano fu ricevuto sotto un palio d'oro sostenuto con aste dai più illustri cavalieri. Come trofei si portarono l'elmo e lo scudo del vescovo Guglielmino e furono collocati nella chiesa di S. Giovanni, a persetua memoria del fatto. A ricordanza pur con-

<sup>(1)</sup> Dino Compagni, Cronaca Fiorentina lib. I. Il Villani concorda pienamente con Dino nella narrazione di questa battaglia, e vi aggiunge atcuni particolari di più.

<sup>(2)</sup> Buonconte narra a Dante i particolari della sua morte nel canto quinto del Purgatorio.

questa vittoria ottenuta nel giorno festivo a S. Barnaba, la Repubblica ordinò che si erigesse una chiesa a quel santo.

Incuorati da questi prosperi successi i Fiorentini coi Lucchesi portarono poscia la guerra ai Ghibellini Pisaui, presero loro il castello di Caprona (1), empirono di devastazione le valli di Buti e di Calci, strinsero Pisa, e alla fine fatti tutti i danni che poterono maggiori con molto loro vantaggio conclusero dopo tre anni la pace, perchè i travagli interni li obbligavano a lasciare da banda le guerre di fuori. Il governo del priori tutto rivolto ad assicurare il popolo e ad impedire che i deboli fossero oppressati dai forti, sulle prime avea conseguito il suo intento. Ma poscia non andò guari che le cose mutarono; perocchè i cittadini che entravano negli uffici non attendevano, dice Dino, a osservare le leggi ma a corromperle. Se l'amico o Il parente loro cadea nelle pene, procuravano nascondere le colpe acciocchè rimanessero impuniti. Seguitatori di male e corrompitori delle leggi contro gl'impotenti erano soprattutto i nobili, e la loro insolenza in breve tanto montò che divenne incomportabile. Per opera loro in città ed in campagna erano continue le violenze e gli oltraggi; ai deboli facevano offesa negli averi e nelle persone con ruberie e omicidi. La legge non osava punirli, niuno si attentava di far testimonianza contro di essi; e quando alcuno per maleficio era citato in giudizio, tutti i suoi consorti accorrevano a liberarlo colle armi. L'impunità portava a più sfrenata licenza, e la sicurezza della città era sacrificata alle fiere voglie dei prepotenti. I buoni popolani temevano e si lamentavano, ma niuno ardiva di porvi riparo, quando a difesa degli oppressi si levò un cittadino magnanimo. Questi fu

<sup>(1)</sup> Dante nel XXI dell'Inferno accenna la presa di questo castello come lestimone oculare:

E così vid' tò già temer ti fanti, Che uscivan patteggiati di Caprona, Veggendo si tra nemici colanti.

Glano della Bella (1) che discendeva da antica e nobile famiglia, ma era di animo amico alla giustizia e alla libertà popolare. E il popolo lo amaya e lo riveriva per i snoi nobili sensi, e per le sue rette intenzionl. Giano sedendo tra i Priori al principio del 1293 attirò a se molti popolani sdegnati dell'esorbitanze dei grandi, e mostrò loro con accese parole che la giustizia e la libertà offese portavano a certa rovina la città se non si accorreva al riparo con forti provvedimenti. I magistrati avevano dalla costituzione il diritto di riformare le leggi quando ve ne fosse bisogno; e perciò prevalendosi di questo diritto i Priori, il podestà e il capitano del popolo si radunarono, e pei conforti di Giano dettero opera alla desiderata riforma, la quale abbassò l'orgoglio dei prepotenti. Per togliere a questi il modo di corromper le leggi, fu deliberato che per sedere tra i priori non bastasse, come prima, essere ascritto ad un'arte, ma bisognasse esercitarla di fatto. E con questa deliberazione i nobili furono esclusi dal priorato. Dapprima furono private degli onori più di trenta famiglie, ma in appresso ad esse se ne aggiunsero altre, poichè i magistrati si riserbarono il diritto di ascrivere fra i nobili qualungue, anche popolano, che imitasse i nobili nella prepotenza. E così il titolo di nobiltà che per l'avanti tenevasi ad onore, divenne titolo d'infamia. Per frenare i loro delitti si raddonniarono contro di essi le pene comuni; si stabilì che per dare sentenza contro di loro bastassero due testimoni di pubblica voce e fama, e che quando non si potesse aver il reo, dovessero esser

(1) La famiglia Della Bella disecndeva, dicesi, da Uge Barono Todesco, di cui facevasi l'anniversario nei giorno di S. Toumaso. Della Bella avevano avuto l'arme di lui, ed era fasciala con un freglo d'oro. A clò allude Dante nel XVI del Paradiso coi versi seguenti, gli uilimi del quali accennano a Giano.

Ciascun che Della Bella insegna porta Del gran Burone, il cui nome e il cui pregio La festa di Tommano riconforta. Da esso ebbe mitizta e privilegio; Arvegnache col popol si raumi loggi colui che la fascia col fregso. pualti i suoi consorti. E perchè queste leggi, che si chiamarono gli ordini della justizia, ossero osservate e messe ad escuzione senza timore, ne dettero la cnra a un gonfaloniere di giustizia che si dovea eleggere dal Priori di sesto lo nesto ogni den emei. Esso dovea risedere col Priori in palazzo; e per difender le loro persone e per recare ad effetto le leggi contro i perturbatori dell'ordine, ebbe una guardia di mille uomini che in appresso ginnsero fino in quattromila. Nella chiesa di S. Piero Scheraggio gli si dava solennemente dal popolo ii gonfalone, in cui era la croce vermiglia in campo bianco: e quando bisognava eseguire le leggi il gonfaloniere spiegava ii suo gonfalone: la campana suonava, e tutti gli armati con le loro bandiere traevano sulla piazza, d'onde muovea a far giustizia e a sedare i rumori.

Gli ordini della giustizia furono tosto messi ad esecuzione. Si ristorarono quei popolani che dai grandi aevam patita contumelia, e si resero loro i beni da quelli rapiti. Pobli maleficii al nassondevano; i magistrati li ritrovavano e punivano severamente, nè valsero gli sfordi di alcuni perversi giudici che interpetravano male le leggi, e le volgevano al danno dei deboli. Il Gondaloniere andò coi suoi armati a disfare le case dei Galigai (1), perobè uno di essi aveva ucciso in Francia un popolano. Altri forono in altre maniere abbattuti.

Di questo abbassamento, che impediva loro le nsate violenze, i grandi rimasero fieramente indignati. Abominavano le leggi e gli autori di esse; ma Giano non li curava, ed era tanto ardito, dice Dino, che difendeva quelle cose che altri abbandonava, e parlava quelle che altri taceva, ed era tutto in favore della giustizia contro i colperoli. Onde i nobili conginararono di ucciderlo, e facevano congreghe per questo effetto; ma temendo del popolo si ritrassero dal consiglio, e si voisero ad una sottile malizia per procurargili nemici anche nel popolo stesso, e così

<sup>(1)</sup> Così Dino. Il Villani dice che le case furono abbattute ai Galli; mo Dino merita più fede di lui perché appunto in quell' occasione era guafaloniere. e fu capo a far ja vendetta del popojano ucciso dal Galigal.

avere più facilità a rovinarlo. Sapendolo uomo giusto, lo accesero contro alcuni perversi beccai che facevano l'arte loro con falsi modi, e contro I giudici che imbrogliavano la giustizia, si che mai non si veniva a capo di niuna sentenza. E mentre Giano si apparecchiava a frenar con leggi questi disordini, i grandi dicevano al beccai ed ai giudici che esso li vituporava. Per tal guisa anche molti dei popolani si allenavano dal buon cittadino e gli desideravano male; in ciò poteva molto anche l'invidia che alcuni portavano alla sua potenza; e unindi si univano al nobili per abbatterlo.

Mentre la città stava la questi travagli, avvenue un caso che portò maggiori novità. Nell'anno 1295 la una zuffa essendo stato ucciso un popolano famigliare di Simone Galastrone, dell'omicidio ebbe la colpa Messer Corso Donati, uno dei più possenti e audaci fra i nobili. Ne fu grande il romore. e Simone se ne richiamò al podestà chiedendo glustizia. Ma ossla che il podestà non credesse reo Messer Corso, ossia che facesse per mostrargli favore, assolvè l'accusato e condannò l'accusatore, il popolo ne andò sulle furle, e armandosi e ripetendo muoia il podestà, al fuoco, al fuoco, trasse al palazzo del podestà per arderio. Giano della Bella che era coi priori accorse per campare il podestà da questo furore, e s'intromesse per calmar gli spiriti. Ma la moltitudine furibonda volse le lance anche contro di lui e lo costrinse a ritirarsi (1). Senza effetto pure si adoperarono il Gonfaloniere ed i priori, perchè il popolo non ascoltando nessuno arse ie porte del podestà, e rubo cavalli ed arnesi, e i rei uomini che sapevano di avere in corte il processo del loro maleficii arsero e stracciarono le carte. Molte ree cose si fecero: Il

<sup>(1)</sup> Disso Compagni illa 4. Il Villant narra quesio faito con un spoca di queratià. Senilla Tassionizione di Mosser Cross, gran parie del popolo fu in armo, e speciaimente il popolo minuto, e trassero a casa Ginno Della Bolia nor capronte, e cgili, atico, e jii mando col son fraieto a la palagio del priori a segurito il gondisoniero di giustita: ma ciò son feciono, anai vennono pura al palagio dele priored 1. . o missono fosco alle porde. . . . e pressono e rebarono in detta podostà e sua famiglia vitoperosemente. Ilb. Vill. c. 20. .

podestà e la sua famiglia corsero gran pericolo e si salvarono a stento nelle case vicine.

Di questi romori molto si rallegrarono i grandi, e per rovinarlo ne accusarono Giano che ne era innocente. Perciò ristrettisi coi giudicl e notari e con altri popolani che si tenevano gravati da lui, o gli portavano invidia, fecero sì che nuova signoria si eleggesse tra i nemici di lui, e ottenuto l'intento, lo citarono a scolparsi. Di che molto si conturbò la plebe, e recatasi alle case di Giano si offriva a difenderlo: e già il suo fratello con le insegne del popolo era arrivato in Orsammichele, e disponevasi a tutto tentare contro i nemici. « Ma Giano che era uno savio uomo, dice il Villani, veggendosi tradito e ingannato da coloro medesimi ch'erano stati con lui a fare il popolo (1), e veggendo che la loro forza con quella de grandi era molto possente, e che già erano raunati a casa i Priori armati, non si volle mettere alla ventura della battaglia cittadinesca, e per non guastare la terra per tema di sua persona non volle ire dinanzi, ma cessossi, e parti di Firenze a di 5 di Marzo, sperando che il popolo il rimettesse ancora in istato; onde per la detta accusa ovvero notificazione, fu per contumace condannato nella persona e sbandito, e in esiglio morì in Francia; e tutti i suoi beni furono disfatti, e certi altri popolani accusati con lui: onde di lui fu grande danno alla nostra cittade, e massimamente al popolo: perocchè egl'era il più leale e diritto popolano e amatore del bene comune che uomo di Firenze, e quegli che mettea in comune e non ne traeva. Era presuntuoso e volea le sue vendette fare: fecene alcuna contro gli Abati suoi vicini col braccio del comune, e forse per gli detti peccati fu per le sue medesime leggi fatte, a torto e senza colpa da non giusti giudicato. E questo è grand'esempio a que'cittadini che sono a venire, di guardarsi di non voler esser signori dei loro cittadini, ne troppo presuntuosi ma stare contenti alla comune cittadinanza ».

<sup>(1)</sup> Cioè, a stabilire il governo popolare.

Della partita di Giano rimase abbattuta la plebe ed esultarono I grandi. Questi sopra ogni cosa solleciti di ricuperare la perduta dignità, dapprima posero giù le discordie che li aveano resi impotenti a resistere al popolo, e poscia corsero ai Priori a domandare che si temperasse l'acerbità degli ordini della giustizia, e si fortificarono di masnadieri e di contadini per sostenere la battaglia. Il popolo armato si recò snlle difese, e radunatosi sotto i gonfaloni delle arti fece in più lnoghi gagliarda difesa. Il sangue fraterno avrebbe contaminato di nuovo la città se non s'intromettevano alcuni savi nomini, i quali con acconcie parole repressero un poco il furore dall'una e dall'altra parte. Per usare ai grandi qualche indulgenza, il rigore delle leggi fu mitigato in questo, che ove prima per le condanne bastavano due testimoni, ora ne bisognassero tre. Nelle altre parti gli ordini della giustizia furono pienamente osservati, e il governo rimase tutto nelle mani dei cittadini grassi e potenti. I grandi furono spogliati delle armi e in ogni guisa abbassati. Solamente si ebbe riguardo ad alcuni che essendo di piccola potenza e di animo non tiranno. furono ascritti tra i popolani e resi capaci degli onori: il che servì a scemare di più le forze dell'odiata fazione, e ad accrescere quelle del popolo.

Questa è l'epoca della maggior potenza della democrazia fiorentina, e di quì cominciano le fiere inimicizie che si esercitarono perpetuamente tra il popolo e i nobili. Gli ordini della giustizia che produssero la finesta contesa erano ingiusti, perchè in una città libera tutti i cittadini hanno diritto di partecipare allo stato, e di essere giudicati con leggi uguali per tutti. Ma se si pone mente ai fatti che furon causa di questi acerio rodini, vediamo che furono opera della necessità, e che i nobili se gli meritarono coi loro modi tirannici. Il popolo per lungo tempo fu moderato e amante della civile guugalianza, e tollerè e dissimulò le prepotenze finche pote; ma quando i nobili prendendo dall'altrui moderazione più haldanza, e rompendola ad ogni eccesso contro ogni legge umana e divina giunsero alla più sfrenata licenza, allora il

popolo li considerò come nemici pubblici che si volenno escludere da ogni diritto. Giò fu necessità e sventura. Se si fosse potuto trovar modo a conciliare la libertà, i diritti e la sicurezza di tutti, la città ne sarebbe divenuta più forte; la nei nobili, che più de' mercatanti popolani erano esercita nelle armi, avrebbe avuto difensori gagliardi e non pericolosi nemici. Allora il valore dei cittadini si sarebbe rivolto obamente contro il furore nemico, e avrebbe assicurata la patria dagli oltraggi stranieri. Ma questo stato forte dell' interna tranquilità, e della libertà comune, non lo consentirono le condizioni dei tempi, e le perverse passioni degli uomini dominati da voggie superbe.

Pure Firenze in questi ordini democratici, sebbene imperetiti, durò lungamente e in molta prosperità, e ad essi tornò ogni volta che ebbe superate le difficoltà che l'avevano forzata a sviarsene. Lo sdeguoso poeta rimproverava a Firenze il continuo cambiar di leggi e provvedimenti, e la paragonava ora al flusso e riflusso del mare, ora al malato che non potendo trovar posa sulle piume cerca col dar volta schermo al dolore, e la pungeva con amare ironie (1). Ma le mutazioni

(1) Or ti fa' liela, che lu hai ben onde; Tu ricca, iu con pace, iu con senno; S' io dico il ver l'effetto noi nasconde. Atene e Lacedemona che fenno L'antiche leggi, e furon si civili, Fecero al viver bene un piccol cenno Verso di te, che fai lanto sottili Provedimenti, che a mezzo Novembre Non aiunge quel che iu d'Oilobre fili. Quante volte del tempo che rimembre, Leggi, moneie, wffci, e costume Hai tu mutato, e rinnovato membre? E se ben ti ricorda e vedi lume . Vedrai le somigliante a quell'inferma Che non può tropar posa nelle piume. Ma col dar volla suo dolore scherma. Purg. cap. VI. E come il volger del ciel della luna Copre e discopre i liti senza posa . Con fa di Firense la fortuna.

Parad. can. XVI.

davano segno di vita potente, ed erano necessarie a chi volca mantenere la libertà conquistata ed aspirava a conseguirne una maggiore. Chi vede un bene più grande, e fa tutti gli sforzi per giungervi, egli opera da uomo; chi è nel male e ostinasi a mantenervisi fermo, quegli non è gomo ma stupida necora. Poi se le spesse mutazioni sono un male, la stabilità non è sicuro indizio della bontà di un governo, poichè se lo fosse, bisognerebbe concluidere che il brutale dispotismo chinese è il modello di tutti i governi. La democrazia fiorentina, ad onta delle sue mutazioni e delle sue turbolenze, produsse mirabill effetti, e per lungo tempo mantenne la città libera dal giogo che presto gravò sulle altre. In questi tempi in cui si mutavano si spesso gli ordinamenti civili e si vivea agitatissima vita, il popolo apparve grande, generoso e magnanimo. e produsse quelle opere uniche al mondo delle quali tra breve terremo discorso.

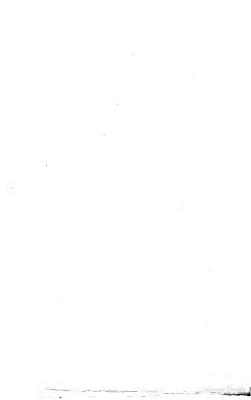

## COMMERCIO E INDUSTRIA. — ABBELLIMENTI E INGRANDIMENTI DELLA CITTA'. — RISORGIMENTO DELLE LETTERE, — COSTUMI.

Abbiamo în qui tenuto dietro agli sforzi fatti dal popolo per giungere alla sua indipendenza: abbiamo veduto le sue battaglie e le sue vittorie contro i nemici esterni ed interni: altri contrasti ed altre battaglie vedremo in appresso. Ora ei dolce sostare alguanto ad osservare un altro spettacolo: il senno e l'avvedutezza mercantile e industriale che portano il popolo a prosperità floridissima, il nobile pensiero che aglia tutti di adornare la patria, la generosa gara delle arti na scenti per fare splendida la libertà con monumenti leggiadri e magnifici, gl'ingegni d'ogni maniera che eccitati dai grandi avvenimenti sorgono da ogni parte a risvegliare e render più viva la pubblica vita, e a cominciare l'epoca di una civiltà portentosa.

L'industria e il commercio non cessarono mai del tutto in Italia, anche quando i tempi si volsero più tenebrosi e feroci. Se alcuni fra i barbari nostri dominatori non carando la navigazione chiusero per breve la fonte delle ricchezze, presto vennero i Veneziani a porvi riparo, riaprendo le vie del mare e rendendo all'Italia l'Oriente. Dietro ai loro felici successi anche gli Amalfitani, i Genovesi e i Pisani s'invogliarono di correre i mari in cerca di nuovi guadagni, e fattisi potenti di possessi e di privilegi in tutto il Levante . portarono in Italia, e di qui sparsero per tutta Europa le ricchezze e le delicatezze dell'Asia. Le crociate, a cui presero parte trasportando sulle loro navi i cavalieri di Cristo, estesero di più il campo della loro fortuna e cominciarono l'epoca del commercio risorto e della più spiendida industria italiana. Ciò fu causa anche di altri importantissimi effetti. Riaperte le relazioni coll'Asia, ne vennero a noi nuove arti, nuovi studi e nuovi mezzi alla felicità e al progresso: i costumi s'ingentilirono, gli animi e i corpi nelle fatiche delle navigazioni si ritemprarono di ardimento e di forza, e gl' Italiani al vanto del genio unirono di nuovo quello della militare prodezza.

Anche i nostri Fiorentini di buon'ora si accesero nel desiderio di partecipare al traflico da cui le altre città traevano fama e potenza. Sulle prime rinchiusi dentro a territorio angustissimo dovettero rimanersi a piccola mercatura, e star contenti a cambiare le merci che loro avanzavano con le poche cose bisognevoli alla loro parca vita. Ma poscia, allargato il territorio e fattisi più sicuri all'intorno coll'abolatre e l'assielli fendali, poterono levare più alto i loro pensieri, e dare alla mercatura e alle industrie cittadine maggiore importanza. A ciò erano favorevol la situazione della città, il bisogno di supplire coll'arte al difetti di un territorio non ricco abbastanza, lo spirito pronto dei cittadini, il desiderio di emulare i popoli vicini, la natura e glio ordini tutti del loro governo (1)

<sup>(1)</sup> Itelia Decima, ec., della Mircatura dei Fiornatini; vol II, pag. 9 e segg. Lisbona o Luoca 1765. Questa opera, che el è di grande e conti nuo atuto nello presenti ricerche, fo scritta dal Volterrano Franceso: Pannini, II quale uei primi dur volumi ricercò i modi con cui i nosiri antichi Fiornalisi sviventivano al bisegni della città, il valore della foro moneta, e le mili savventivano al bisegni della città, il valore della foro moneta, e le

e finalmente le stesse tradizioni superstiziose e la credeaza derivante da esse, che la città fondata, come diceasi, sotto il segno dell'Arfette fosse destinata ad avere prospere venture nei traffici (1). Notammo altrove che intervennero alle Crociate e vi feecro prove di molto valore, e alla presa di Damiata nel 1219 i eronisti danno loro le prime lodi (2). Così prendendo di per sè stessi certezza del grandi vantaggi che avevano le relazioni col Levante, dovettero concepire il peniero di volgersi alla mercatura di quelle contrade dalle quali poi nei Secoli XIV e XV trassero quella ricchezza commerciale che ancora ne comprende di altissima maraviglia.

Prima però di aver comodità di rivolgersi al mare, hisognò contentarsi al commercio terrestre, il quale peraltrio, comecchè ristretto, fut anche nei primi tempi assai profittevole, perchè quegli uomini avvedutlasimi non trascurarono niuna pratica per avere dai popoli confinanti facilità ad esercitare con sicurezza la mercanzia, e comodità a smerciare i proprii prodotti e quelli che compravano di finori per rivenderil ad altri, e finalmente per ottenere libertà di passaggi, ed agevolezze de senzioni di tributi e gabello. Dapprima pare de nacendo di Toscana andassero a mercatare in Lombardia per la via di Bologua. Sul finire del Secolo XI furono esclusi dal mercati di S. Donnino e di Parma per un ordine dell' imperatore Enrico IV, il quale ne concedeva il privilegio al Lucchesi suoi fedelissimi (3). An queste prolibitori e queste pri-

sorgenti dalle quali la ritraevano: e negli altri due volumi che segunno pubblicò la pratica della mercatura di Francesco Balduret e di Giovanni da Uzano, opere di grande importanza a chi voglia conoscere il eommerciò e l'industria florentina nel secolo XIV.

<sup>(1) «</sup> E noiste che la nostra città è siata fondata la prima e la seconda vota solto il pontato d'Ariete e di Marie, che seinficano che lutti quelli della nostra città ragioneroimente debbono essere avreniurali e prodi nomito d'arme e similo in mercatanata. ». Percoche il pianeta d'Ariete significa mercatanata , e quello di Marie baltaglia » Mair-spini; cap. 101, Edizione del Benci.

<sup>(2)</sup> Malespini. Cap. 101.

<sup>(3)</sup> Ciò accadde nel 1091. — Vedi nella Storia di Lucca di Antonio Mazzarosa il secondo documento a ciò relativo.

vative dell'Imperatore tedesco dovevano aver poca durata. Nel 1200 i Fiorentini andavano a mercatare nell' Italia superiore per la via di Mugello e Bologna, e in quest'anno si trova il più antico trattato di cui s'abbia memoria relativamente al libero transito delle merci loro. Il Comune trattò cogli Ubaldini signori di Mngello, i quali con giuramento si obbligarono a difendere in quelle contrade i mercanti fiorentini e le robe loro, e promisero di ristorarli di qualunque danno che ivi potessero incontrare (1). Al medesimo fine di assicurare l'esercizio della mercatanzia pare che fosse diretto anche il trattato concluso tre anni dopo col Bolognesi (2). Ma ciò nonostante le gabelle erano troppo gravi, ed aspramente riscosse su quel di Bologna. Perlochè i Fiorentini lasciarono questa strada e si diressero alla Lombardia per quella di Pistoja e di Modena. Allora i Bolognesi vedendo che colle troppe gravezze nuocevano a sè più che ad altri, vennero a più moderati consigli, e chiesta amicizia e pace a Firenze facilitarono per la loro città e pel loro contado i passaggi ed il traffico. Per tutto il Secolo XIII frequenti sono I trattati mercantill conclusi dai nostri colle città piccole e grandi d'Italia. Si vedono continuamente liberate da ogni dazio e gabella le merci fiorentine in Genova, in Lucca, in Pistoia, in Prato, in Siena, in Volterra, In S. Gemignano, in Colle, in Perugia e in Fabriano (3). Queste comodità ottenevano con trattati amichevoli, mentre da altra parte si prevalevano delle vittorle riportate colle armi per costringere ai medesimi patti le città renitenti. I Pisani, sulle prime arbitri di tutto il commercio toscano, erano gelosissimi di qualunque passo che i Florentini muovessero per ingrandirsl. Ma nel 1254 avendo Firenze ottenuto le splendide vittorie, di cui già parlammo, obbligò i Pisani a concedere franchigia di dazil e gabelle e d'ogni altro diritto a qualunque mercatanzia fiorentina che

<sup>(1)</sup> Ammirato , Istorie Fiorentine, L. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi questo trattato nel Muratori - Ant. Rat. Dissert. 49.

<sup>(3)</sup> Yedi l'Ammirato, Istorie Fiorentine, agli anni 1254, 1256, 1281, 1293 ec. ec.

entrasse o usclsse di Pisa per mare o per terra, e li forzarono ad adottare i loro pesi e misure e la lega della loro moneta (1).

Anche dalle disgrazie i Fiorentini traevano occasione e ardimento a novelle industrie. Quando gli uomini di una fazione erano cacciati da quelli dell'altra e costretti a cercare asilo in terra straniera, adoperavano il fecondo Ingegno ad utili arti, e quando poi s'offriva loro il destro di tornare alla patria, vi tornavano ricchi di esperienza e di nuovi guadagni. Molti dei Guelfi cacciati dopo la sconfitta di Montaperti si ripararono in Francia, ed lvi col traffici si acquistarono molte ricchezze ed aprirono nuove vie all'industrie della patria (2). Insieme cogli altri mercanti di tutta Italia tennero daporima i banchl a Montpellieri e poscia (1277) ottennero di trasportarli a Nimes, ove ebbero diritto alla stessa protezione che i cittadini di Parigi. È bello vedere colà i mercanti di tutte le contrade italiane formare una società retta da un capo e da' consoli scelti da loro medesimi, trattare molto dignitosamente e da uomini liberi coi re, e sostenersi a vicenda anche quando le diverse città di cul erano figli si facevano una guerra mortale. Molti e grandi furono i privilegi che ottennero dal re di Francia nel 1278: furono privilegiati dalle taglie, dal servizio militare, e da ogni esazione: si concesse loro di esser governati e giudicati secondo le leggi del loro paese, e di adoprare nel commercio i proprii pesì e misure. I capi che presedevano l'università dei mercanti erano dalla pubblica autorità del luogo fatti forti nell'esercizio della loro carica. Se un mercante commetteva un qualche misfatto per cui meritasse di esser cacciato di Francia, gli si concedeva un anno e quaranta giorni perchè avesse tempo a ordinare prima tutte le sue faccende. Infine sopra di essi non vi era diritto di

<sup>(1)</sup> Maiespini, Cap. 155.

<sup>(2) «</sup> Ben si dice per moili anlichi che l' uscila de' Guelfi di Firenze di Lucca fu cagione di loro ricchezza: perciocci\u00e9 moili Firenze di Jadarono oliremonili in Francisi a guadanare, che prima non erano mai uscili, onde poi moile ricchezze ne reddire in Firenze, e cadde il proverbio che dice: bisuppo fa prodi omno. — Giov. Villani. L.Y. C. Esp. 85.

albinaggio (1) nè alcun altro di tali odiosi gravami. Tutto ciò ci mostra l'importanza che essi andavano prendendo per ogni parte (2).

Nel medesimo tempo troviamo i nostri a mercatare anche nelle contrade al di là dei mari, quantunque non avessero proprio naviglio: e dappertutto vediamo che il loro destro ingegno è vittorioso di ogni ostacolo e rende il nome fiorentino rispettato anche nelle più barbare regioni (3).

Principale fondamento e sostegno del commercio fiorentino erano le manifatture e le arti, le quali qui prima che altrove giunsero a una singolare perfezione perchè tutti gli uomini

- (1) Nei tempi barbari, altorcité un mercante o un viaggialore qualunque muriva in pacse straniero le proprielà che aveva con sè cadevano in poter del fisco. Questo ebitaravasi diritto di albinaggio.
- (2) Tuitt questi privilegi al trovano in una preziosa carta esistente negli artivi di Francia e di cuji il Prof. Gogileimo Libri ha dato alcuni estralli nel Journal des Saronts del 1839. La carta è del 2 Marzo 1278.
- (3) Nei 1254, oitre ad aliri tuoghi, si trovano mercanti florentini a Tonisi. Ce ne dà contezza Giovanni Villani, il quale a proposito del Fiorini d'oro racconta il fatto seguente « Cominciali i delli nuovi florini a spargersi per lo mondo, ne furono portati a Tunisi in Barberia; e recati dinanzi ai re di Tunisi che era valente e savio signore, gli piacquero mollo e fecene fare saggio, e trovali di fino oro, molto il commendò, e falta interpetrare a'suoi interpetri la impronta e scriita del florino, trovo dicea; Santo Giovanni Battisia: e dal lato del giglio, Fiorenza. Veggendo era moneta di Crisijani, mandò per il mercatanti Pisani che allora erano franchi e molto innanzi al re (e eziandio i Florentini si spacciavano in Tunisi per Pisani) e domandogii che città era Ira i Cristiani quella Florenza che faceva i delli florini. Risposono i Pisani dispettosamente per invidia, dicendo: sono nostri Arabi fra terra, che tanto viene a dire come nostri monianari: rispose saviamente II re: non mi pare moneta d'Arabi: o voi Pisani quale moneta l'oro è la vostra? allora furono confusi e non seppono rispondere: domando se ira loro era alcano di Fiorenza; trovavasi uno mercatante d'ottrarno che avea nome Pera Baldocci discreto e savio. Lo re to domandó dello stato e essere di Pirenze, che i Pisani facevano loro Arabi, lo quale saviamente rispose, mostrando la potenza e magnificenza di Firenze, o come Pisa a comparazione, non era, nè di podere nè di genie la metà di Firenzo, e che non avevano monele d'oro, e che il florino era guadagnato per gli Floren fini sopra loro per molie vittorie. Per la qual cagione i detil Pisani furone vergognati, e lo re per cagione del florino e per le parole del nostro savic cittadino fece franchi i Fiorentini, e che avessono per loro, fondaco d'abitazione e chiesa in Tunisi e privilegiolii come i Pisani. Giov. Villani, L. VI cap. 53 ».

più lngegnosi le esercitavano, e perchè i manifattori che avevano in poter loro il governo della Repubblica poterono con ogni sorta di provvedimenti procurare al loro incremento. Le consorterie o corporazioni degli artefici che erano un avanzo delle antiche istituzioni romane, e che anche sotto i barbari mantennero l'idea d'una comunanza civile, dopo il mille risorsero più gagliarde, e sulle rovine dei dispotismo feudaie fondarono i nuovi ordini municipali e ie nuove jibertà cittadine. Vero o non vero che sia, che il popolo nostro fino dai tempi di Cario Magno fosse diviso in corporazioni di arti (1), è certissimo che l'arte della iana all'entrare del Secolo XIII aveva i suoi magistrati, perocchè si vedono intervenire a sottoscrivere il trattato di pace concluso nel 1204 tra il Comune di Firenze e di Siena: e clò prova che questa manifattura formava allora un collegio, che era ln assai prospero stato, che tenevasi in maggior conto delle altre, e che aveva qualche importanza politica. A migliorarla e a farla avanzare nella sua importanza industriale, in appresso molto giovò l'ordine dei frati Umiliati, i quall avevano per loro istituto di darsi tutti a quest'arte. Essi erano certamente a Firenze nel 1239, poiché ebbero dal Vescovo la chiesa di S. Donato fuori della città ove dapprima presero stanza e cominciarono l'esercizio e l'insegnamento dell'arte. Ma essendo scomodo troppo agli artefici florentini i'andare ogni giorno fuori della città, s'invitarono gli Umiliati a venire più vicini, e si dette ioro la chiesa di S. Lucia sui Prato, Ma anche quivi fu breve la loro dimora: per maggior comodo dei lavoranti che volevano imparare si avvicinarono di più, e fabbricato il convento e la chiesa d'Ognissanti ivi si ridussero ad abitare stabilmente nel 1256, e d'allora in poi quel luogo si fece frequente di case è d'abitatori e divenne una grossa borgata (2). I frati vi stabilirono fabbriche e gualchiere.

<sup>(1)</sup> Machiavelli, Storie Florentine, L. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi il Richa, Notizie istoriche delle chiese florentine, Vol. 1V. pag. 206, 252, 253 e segg. Esso riporta i documenti a cui tutti questi falli si appog-

i manifattori vi concorrevano da tutte le parti della città, e sotto la direzione del nuovi maestri fabbricavano panni di maggiore perfezione, e rendevano più ricca e più florida l'arte. Il Comune concorreva all'opera con provvedimenti adatti a promuovere e rendere più profittevole questa sorgente di pubblica prosperltà. Agl' industriosi frati, che vivevano col lavoro delle proprie mani, e invece di chiedere l'elemosina la davano al poveri (1) abbondante, accordò esenzioni dai carlchi pubblici e in molte maniere li privilegiò. Esenzioni e privilegi accordò anche agli artefici forestieri che venissero a lavorare in Firenze, e che col perfezionare strumenti, o con altri trovati contribuissero ad aumentare e migliorare Il lavoro. A tutti i manifattori si assegnarono varii luoghi per la città ove potessero stare queti e sicurl all'opera loro, si fissarono a modico prezzo le pigioni delle case da essi abitate, e per impedire che non fossero gravati di soverchia fatica si determinarono le ore del loro lavoro. Per avere lavoranti valorosi, e per tenere quest'arte come tutte le altre in decoro, si ovviò alle fraudi e si vietò di poterla esercitare a chi non avesse matricola. Contro le falsità e le contraffazioni si stanziarono provvedimenti severi. Si accrebbe il pregio de' panni nostrali col vietare l'estrazione delle trame, delle fila e delle droghe tintorie, e col porre gravi gabelle sull' introduzione del panni stranieri. Si fabbricavano panni d'ogni qualità, e si adoperavano le lane gregge d'Inghilterra, di Portogallo, di Spagna, di Francia, di Maiorca, di Barberla, di Romagna e di Puglia. Fino dal 1284 si trovano in Inghilterra i nostri mercanti ad incettare per più anni le lane: le compravano ad assai buon mercato, e poi le facevano venire con ogni studio di economia. aintati in ciò anche dal governo, che con savi provvedimenti ne agevolava il trasporto e l'introduzione (2). Poi qualunque fosse la spesa veniva di molto compensata dalla bellezza e

<sup>(1)</sup> Cumque de labore manuum suarum vivant, non petentes elemospnas sed dantes eas indigentibus affluenter ec. Tall sono le parole dei voscovo di Firenze nell'atto di donazione della chiesa di S. Lucia. Vedi Richa loc. cit.

<sup>(2)</sup> Vedi il Pagnini e il Balducci. loc. cit.

finezza dei panni che si vendevano con vantaggio grandissimo. Sul declinare del secolo vi erano trecento botteghe che facevano centomila panni, e davano vita a trentamila persone (1).

Di gran profitto all'industria cittadina era anche l'arte de'mercanti di Calimala, che mercanteggiavano di panni franceschi, col qual nome s'intendevano tutti i panni fabbricati oltremonte (2). E gul l'industria manifattrice si univa alla commerciale : perchè il traffico non stava solo nel comprare e nel rivendere, ma nel migliorare in più guise i panni d'Inghilterra, di Fiandra e di altri paesi, che per le vie di Germania, di Parigi, di Marsilia, di Nizza e di Lombardia si facevano venire a Firenze. Qui si ricevevano greggi a piccolo prezzo; e dopo averll ritinti, cardatl, cimati e ridotti con tutti i soccorsi dell'arte al gusto dei paesi al quali erano destinati, si rivendevano con gran guadagno per l'Italia, per la Francia, per la Fiandra, per l'Inghilterra, per la Spagna, e più tardi si spedivano anche in Levante. Al perfezionamento di questi panni avevano la prima parte i tintori, che ridotti a corporazione dipendevano dal mercanti di Calimala. Essi erano valentissimi, e i Veneziani più tardi confessavano di avere appresa l'arte da loro. I Rucellai, detti anticamente Oricellai, dovettero, si dice. Il loro nome ad una maniera di Ungere trovata da uno della famiglia (3).

<sup>(1)</sup> Glovanni Villani. L. X1. Cap. 93.

<sup>(2)</sup> SI chiamavano mercanti di Calimala perche avevano la joro residenza nella via di queslo nome. Così anche l'arte della sota si chiamava arte di Porta S. Maria per una simile ragione. Verso il 1280 dell'arte di Calimala vi crano venti fondachi che vendevano ogni anno dicci mila panni del valore di trecento mila florital d'oro. Giovanni Villani, L. XI. (2a) 93.

<sup>(3)</sup> Il Manul de Florentinorum inventir cap. 20. dice che il cognome della famiglia Recella trae ha cipite da uno di loro che i' anno 1300, tornato di Levanle, dove mercalando avea fallo acquisi od imolte ricchezza, insegna o interere i pannilani in puonatza, nel modo che chimarwa ilingere anno presenta della comparata della deserva revera accidentalimento con presenta della comparata della contracta della comparata della co

Nè a ciò si rimase il genio trafficante dei Fiorentini: molio si avvantaggiarono coll'arte della seta e del combio, e con altre industrie minori. I lavori di seta che sono fomentati dal lusso non poterono sulle prime prosperare presso di not, percebi e i cittudini spregiavano le delicatezze e menavano semplice vita. Perciò quest'arte fece più lenti progressi, e tardi giunse alla perfezione: ma durò poi più lungamente, e rimase come il sostegno quasi unico del nostro commercio, quando nel secolo XV i lanificii caddero in basso. Pure i principio dell'arte risalgono ai tempi da noi discorsi: e i setationi chebero presto i loro regolamenti, che furono ridotti a forma di universali statuli nel Secolo XIV.

Più importante di buon'ora fu l'arte del cambio, ritrovato comodissimo per fare pagamenti e trasporti di denari in paesi lontani: quelli che l'esercitavano erano detti cambiatori, prestatori e banchieri. Tutta l'importanza del traflico coi paesi lontani stava nell'accorto uso delle cambiali, le quali o fossero inventate dai Fiorentini o dagli Ebrei, è certo che dai nostri rurono usate prestissimo. Nel Secolo XIII erano sparsi ad esercitare quest' arte in varie città d'Italia e già prestavano ai principi notstali e stranieri, i quali poi negando più d'una volta i denari avuti iu prestanza, rovinarono gl'interessi delle più grandi compagnie di commercio e nocquero molto a tutta la nostra città. Alcuni prestatori ebbero mala voce di spietati usurieri, ma gli abusi e le male arti di alcuni non possono macchiare la onesta fama dei più.

Mercè di queste e di altre Industrie escreitate con senno, Firenze si aumentava di ricchezze e di popolo. Alle ântiche famiglie o spente o cadute in basso ne succedevano altre che colla mercatanzia si facevano grandi (f). L'ingegno e l'avvedutezza nell'escrezio delle arti, il lavoro, il guadagno davano nobilità e indipendenza. Anche le nuove famiglie impinguatesi si crearono poscia pomposi titoli e stemmi fastosi e cercarono rorigime ioro in qualche vecchio castello marchesale o ducale.

<sup>(1)</sup> Malispini, cap. 104.

mentre dovevano cercarla in una bottega d'un lanaiuolo o nel banco di un cambiatore. Perciò più tardi i loro successori degeneri, lacui scienza suprema stava totta. In disperdere disonestamente le antiche ricchezze dei padri, si crederono con superbo fastidio di razza diversa dagli altri uomini, e si tennero per semidei, mentre i loro primi aveli, come dice l'Alighieri, andavano forse a Semifonte alla cerca. Onegli antichi che coll' ingegno e coll' industria crearono la propria fortuna meritarono bene della patria, perchè furono cittadini prodi e operosi : e oggi può esser vanto discendere da essi per chi abbia avuta la parte migliore della loro eredità, il senno e le pobili virtù. Ma il vanto suona vitupero, allorchè ponendosi a confronto le diverse generazioni si vede quanto la codardia dell'animo, l'ozio e le brutture che gli vanno compagne rendano spregevoli e abletti coloro che si predicano discesi da cittadini operosi e valenti.

Allora la ricchezza particolare non era ingiuntizia rovinosa al pubblico bene, perchè si faceva comune a chiunque volesse parteciparvi coll'opera delle sue mani, e si riversava a vantaggio di tutti, mercè della virtù generosa del cittadini che molto spendevano pel comune e poco per sè. Quindi si potevano agevolmente intraprendere e recare a fine magnifiche opere di decoro e di utile pubblico. E a questo gli animi erano eccitati dall'esempio delle altre città, che si decoravano di palagi e di tempii superbi, eretti non tanto per amore di religione quanto per mostrare grandigia e potenza. I lavori di comodo pubblico in Firenze furono i primi. Essendo assai accresciuta la popolazione dei tre borghi d'oltrarno (1), erasi anche accresciuto il bisogno di comunicare speditamente con quella parte della città: nè a ciò bastava più il ponte Vecchio che solo univa le due rive del fume fino dai tempi romani (2).

<sup>(1)</sup> Questi tre borghi si chiamavano di S. Felice in Piazza, di S. Incopo Pidiglioso: quest' utilmo si appellava così perchè era abitato da misera genie.

<sup>(2)</sup> Gil eruditi disputano suil antichità di questo ponte e sui juogo preciso ove fu dapprima posato. Pare che esistesse nel secolo quarto e quiuto.

Perciò nel 1218 si cominciò il ponte alla Carraia, che fu compito In due anni, e dapprima si chiamò ponte Nuovo (1). Diciassette anni dopo si fece il ponte Rubaconte, detto così dal nome del potestà di quel tempo che di sua mano fondò la prima pietra e gettò la prima cesta di calcina (2); quindi si costruì il ponte a Santa Trinita (1252), e così le due rive del fiume furono in quattro punti congiunte con grande utilità degli abitanti di ambe le parti. Nei tempi medesimi sotto la direzione di Lapo architetto si fecero scolare le acque della città , e se ne lastricarono le strade : il che non poco contribuì a rendere Firenze più sana e più bella (3). Dopo i materiali bisogni le condizioni politiche dettero motivo ad altre opere, le quali coll'originale fierezza delle loro forme, più che ogni altra cosa ne mostrano la vita d'allora. Per assicurarsi contro gli assalti delle Imperversanti fazioni vi era bisogno di mura quasi ciclopiche, di torri e di meriati palazzi che fossero capaci dl reggere alle lunghe battaglie e di sostenere un

perché si vede che aliora i Fiorentini passavano l'Arno in quel punto per andare a seppelitro i morti al cimitero di S. Felicita. Cadde nella piena del 1177, come notò li Malispini; poi si rifece e ricevette più volte altri danni. Su di che vedi l'illustrator Fiorentino del 1937.

(1) Il Yasari nella vita di Arnolto attribusico il disegno e ia direzione di questo ponie a Lapo, che diuce soere stato chismalo a Firenza per in fama nequistatasi colia edificazione della Chiesa di S. Francesco (Assisi. Ma Il Yasari nota avverti un grarae errore cranolagoto che vi cra in questa asserzione, perchè la chiesa di S. Francesco non al poté fabbricare che nel 1226 ciche inta nani dopo. Molte cose si dicono di questo Lapo, ma quasi lutte sono licerire: il certo si è che egil non fu padre di Arnolto. Il Ciognara (Storis della Scultura, lib. 111; c.p., 2) prova che ambedue furono sociari di Nicciola Pissano, e i liene che Lapo fosse una persona di versa da quell'i tacopo telesco o lombaro che architetti de ichiesa di Assisi.

(2) In appresso al chimol ponte alle Grazie da una cappella dedictata che Smaria dello Grazie che ancora si vede sopra una delle use pite. Facta che fosse bibricato con più solidità degli attri, perché fu solo a resistere a futte le piere. Il ponte a S. Trinita e quello silla Caraja fironso rovinati dalla Francisco dello dell

(3) Malispini Cap. 102, 106, 129. Giovanni Villani Lib. V1, cap. 26, 50. Vasari e Baldinucci Vita di Arnolfo. assetio. Ma sopra tutti abbisognavano di soldo riparo i rappresentanti della repubblica, perchè contro di loro specialmente volgevasi il furore delle parti. Quindi la severa e grandiosa fabbrica che si eresse nel 1250 ad abitazione dei reggitori dello stato, e che ancora rimane colle sue imbrunite muraglie a ricordarel molte glorie, molti peccati e molte sventure (1): quindi gli altri pubblici palazzi che si vedono tutti figli della medesima necessità e della medesima idea.

Oltre a ciò s'ingrandivano e si lastricavano le piazze, si facevano loggie a pubblici usl e a diletto privato, si fabbricavano belle e agiate case e grandiosi palagi (2), recando di fuori tutti gli esempi di bellezza e miglioramento. I contorni si facevano lieti di ville e glardini, perocchè dice Giovanni Villani, non eravi cittadino popolano o grande che non edificasse in contado grande possessione con ricchi abituri e belli edificii: ed era sì magnifica cosa a vedere che i forestieri non usatl a Firenze, nell'appressarsi ad essa stimavano che per più miglia all'intorno la campagna fosse una continuazione della città (3). Si erlgevano chiese in gran numero a rendere più solenne il culto divino e a ricordare I gloriosi avvenimenti della patria. La chiesa di S. Maria Maggiore prese forma più grande e più bella, S. Giovanni ebbe la sua tribnna, S. Trinita fu riedificata col disegno di Niccola Pisano. Sorsero di nuovo tra le altre le chiese di S. Simone, del Carmine, di S. Gregorio. di S. Marla Novella, di S. Spirito e di S. Barnaba: e con queste opere dandosl continuo esercizio agli artisti si faceva si che essi tornassero a ricercare i segreti del bello già da assai tempo smarritl, e finalmente si dava principio a un nuovo modo di architettura che poscla produsse opere di prodigiosa magnificenza. Ma le maraviglie dei tempi di cul discorriamo

<sup>(1)</sup> Questo palazzo servi poi per residenza dei potestà e ora ha deniro di sè le prigioni e si chiama palazzo dei Bargello. Anche di questo dicesi che fosse architetto Lapo.

<sup>(2)</sup> Fra questi vuoisi ricordare il Palazzo Spini, poi Ferroni che fu fabbricato nel 1284.

<sup>(3)</sup> Giovanni Villani, Lib. Xt. cap. 94.

comparvero tutte ad un tratto negli ultimi anni del Secolo XIII, in cui le grandi idee dei Comune trovarono un degno esecutore in Arnolfo di Cambio da Colle, famoso architetto che uscito dalla sepola di Niccola Pisano tutti i suoi antecessori superò di gran lunga e segnò il vero principio del risorgimento deil'arte. Dapprima il Comune lo adoperò a ingrandire e abbellire ia Badia che per l'avanti era piccola e disorrevole cosa, a farne il modelio del campanile, e a edificare la loggia di Orsammichele per la mercatura del grano, e questa, dice Giacotto Malispini, fn aliora molto beila opera (1), Poi (1293) a spese dell'arte di Calimala incrostò di marmi bianchi e neri ii tempio di S. Giovanni, e per ordine della Repubblica disegnò e diresse le mura dei castelli di Castelfranco e di San Giovanni in Valdarno: i quali il Commne murò perchè fossero fortezza contro i nobili di contado, dei quali voleva assicurarsi come aveva fatto di quei di città. E perchè agli abitanti di questi castelli fu conceduto d'esser franchi da ogni gravezza, presto vi concorse molta gente da tutti i dintorni: e in piccolo tempo divennero grosse terre (2). Nell'anno 1294, come già vedemmo, il popolo trionfava delle insolenze dei nobili , e li metteva in istato da non poterlo più offendere. In quei gloral di vittoria e di popolare entusiasmo si decretarono tre grandi monumenti, quasi si volesse consacrare con memorie solenni ii trionfo della democrazia. La chiesa di S. Croce, il maggior tempio di S. Maria dei Flore e il gran palazzo della Signoria furono tatti deliberati nel medesimo tempo: Arnolfo ne fu destinato architetto, e a S. Croce si pose tosto la mano con gran pompa e festa di popolo. Chi contempla ora queste moli superbe, che sopravvissero alle idee, alle istituzioni e alle ricchezze che le produssero, si sente accendere l'immaginazione e battere il cuore più veloce, e nell'ardore dell'ammirazione s'inchina reverente alla generosa potenza del popolo antico e ai gran-

Giacotto Matispint, cap. 146. Vasari e Baldinucci, Vita di Arnolfo.
 Giov. Vii. Lib. V.III. C. 17. Baldinucci Vita d'Arnolfo.

<sup>(</sup>a) GIOT. THE LID. THE C. IT. MENDINGS FIRE & ATHONO.

diosi concetti dell'arte novella. Qui è una delle più eloquenti pagine della storia dei padri nostri: qui la risposta alle accuse vecchie e recenti: qui sovranamente si svela il senno civile e il genio dell'arte: qui l'amore di patria parla un arcano linguaggio che I popoli più non intendono perchè da lunga stagione ne perderono l'uso e la memoria.

La Repubblica ordinava ad Arnolfo il disegno di S. Maria del Fiore con queste parole: « Attesochè la somma prudenza di un popolo di origine grande sia di procedere negli affari suoi di modo, che dalle operazioni esteriori si riconosca non meno il savio, che magnanimo suo operare: si ordina ad Arnolfo Capo maestro del nostro Comune, che faccia il modello o disegno della rinnovazione di S. Reparata, con quella più alta e sontuosa magnificenza, che inventar non si possa nè maggiore nè più bella dall' industria e potere degli uomini: sendochė da' più savi di questa città è stato detto e consigliato, in pubblica e privata adunanza, non doversi intraprendere le cose del Comune, se il concetto non è di farle corrispondenti ad un cuore, che vien fatto grandissimo perchè composto dell'animo di più cittadini uniti insleme in un solo volere ». Arnolfo figlio magnanimo della Repubblica intese bene questo linguaggio che, come fu detto, pare de'giorni più potenti di Roma, e corrispose degnamente alla magnanima idea facendo un'opera di stupenda bellezza e di rara solidità su cui poi Brunnellesco potè Inalzare la gran cupola, di cui vuolsi che Arnolfo stesso avesse avuto il concetto. Che se nella costruzione del tempio, scrive Pietro Thouar, egli tenne uno stile forse troppo severo, anzichè chiamarlo in colpa, debbono gli architetti venerare una maniera castigata che tanto si addice alla sublime purità della cristiana religione, quanto ne discorda la bizzarria degli ornamenti, che architetti poco assennati con esempio fatale introdussero e propagarono nel resto dell' Europa. La leggiadra architettura delle finestre ci mostra che i tempi non correvano avversi ad ogni gentilezza, e se la leggiadria manca in alcune altre parti, questo difetto è ampiamente

compensato dalla magnifica bellezza dell'insieme (1). Il di 8 di Settembre del 1298, in cui si benedisse e si pose la prima pietra dell'edifizio, fu gran festa per tutta la città. V'intervennero il cardinale legato del Papa, molti vescovi, e tutti i magistrati della Repubblica e grande frequenza di popolo (2), ileto di vedere la patria adornarsi di belle magnificenze. Per le grandi spese che occorrevano il Comune ordinò una gabella di quatro soldi per lira di tutto ciò che uselva dal publico erario, e i privati cittadini si obbligarono a pagare ogni anno due soldi per testa. Da ogni parte insomma si concorse alla spesa di questa fabbrica che veramente potè dirsi fatta dal pubblico perchè ricchi e poveri vi portarono i loro obolo. Un lavoro così fatto non si poteva compire nè da un solo architetto nè in breve giro di tempo. Vi operarono tutti gli artisti più sommi, come tutti i cittadini contribiritoro a farre la soesa.

Nel medesimo anno Arnolfo dette principio anche alla nova ablitazione della Signoria, che oggi sampasta da tutte le ingiurie del tempi e degli uomini, e fatta più maestosa dalla bruna tinta dei secoli si chiama Polazzo vecchio. Nel luogo ove erano varie case della Parrocchia di San Piero Scheraggio, le quali il Comune comprò, questo palazzo sorse in breve tempo in aspetto d'invincibil fortezza (3). Dentro a quelle solidissime mura che nella loro semplicità producono efletto sublime, la Signoria ebbe stanza degna del gran popolo che rappresentava, e vi fu sicura dagli assalti nemiel. Per lo spazio di circa due secoli e mezzo quivi si raccolse tutto il senno politico e tutta la vivti della nostra città, perchè tutti gli uomini più sapienti e magnanimi vi sederono al governo delle pubbliche cose i finchè i fercoi destini del tempi non li

<sup>(1)</sup> Notizie e Guida di Firenze, pag. 34.

<sup>(2)</sup> Glov. Villani, Lib. VIII, cap. 9.

<sup>(3)</sup> L'aulta opinione che Arnolfo fesse costretto a fondare il palazzo locori di squadra perche il Guello per odio di parto nen vollero che gil eccapasso il losgo ovo furono te case degli Uberli dichiarati ribelli, è eggi dimostrala falsa. Il palazzo di Arnolfo era un perfetto paralisogramono de usci fiorni di squadra per lo aggiunto che vi si fecero dopo, Yedi l'Illustritione storico-artictica del Patato del Proiri di Hippo Mahis, Firmen 1813.

costrinsero a lasciare la casa della libertà in preda del dispotismo. Allora quelle mura venerande che averano vedute tante virtù cittadine furono contaminate da bestiali libidini: allora da mani vendute al vincitore furono dipinte delle geste dei tiranni, mentre per l'avanti gli artisti repubblicani le averano adorne delle nobili glorie del popolo.

Mentre si facevano queste sontuose fabbriche si era posto mano anche a un nuovo e più ampio circuito di mura, necessario ad accogliere tutta la popolazione della città che si era già molto accresciuta e che presto giunse fino a 90,000 abitanti (1). Per intendere l'importanza di questo lavoro fa d'uopo conoscere l'estensione che la città avea avanti a quest' epoca. Lasciando da parte le congetture e le cose poco accertate che si dissero su questa materia, pare che il primo giro delle mura, o almeno quello di cui si abbia qualche notizia, avesse forma rettangolare, e che per un verso si estendesse da Porta Santa Maria a San Giovanni. e per l'altro dal luogo ove è oggi la via del Proconsolo fino a quella de' Legnajuoli. Nel 1078, essendo divenuto troppo angusto questo spazio, si ordinò nuovo giro di mura, le quali racchiusero i borghi de' Greci, di San Piero (oggi degli Albizzi), di S. Lorenzo, di S. Pancrazio (oggi via della Spada), di Parione e de' Santi Apostoli: e così la città si estese dal Ponte Vecchio a S. Lorenzo e dalla Piazza dove poi fu S. Croce fino a quella di S. Maria Novella (2). Questo era ingrandimento notevolissimo ma non tale che potesse contenere comodamente tutta la popolazione che eravi sul finire del secolo XIII. Perciò fino dal 1283 il Comune aveva decretato un ingrandimento novello (3) e ne aveva

<sup>(1)</sup> Glov. Villani, Lib. 1X, cap. 94.

<sup>(2)</sup> Ricordano Malispini e Giovanni Villani descrissero particolarmente questo giro delle mura. Ma Il loro racconto non consuona cni documenti del tempo. Vedi questi documenti nelle Noticie e Guida di Firenze di Pietro Thouar pag. 20 e 21.

<sup>(3)</sup> Giacotto Matispint cap. 215. Già fino dal 1260 al 1266 per assicurare i borghi di Oltrarno si erano inaizate le mura tra la porta di S. Felice in Piazza e il canto alla Cacutta ove poi nel 1295 si fece la porta che ebbe nome da Giano della Bella.

commessa la cura ad Arnolfo. Questo cerchio è quello che hanno le mura di Firenze anche al presente, e si estende per poco più di cinque miglia e tre quarti ed è quattro volte maggiore del secondo e circa dieci più largo del primo circuito (1). Dapprima non si fondarono che quattro porte Qi, e il lavoro fu più volte lasciato da banda a motivo delle guerre e dei rivolgimenti politici che richiamavano gli animi ad altri pensieri: sicchè la costruzione delle mura si cominciò-propriamente nel 1299 muovendo dalla Porta al Prato e ora interrompendo, cra rippliando l'opera a seconda delle varie vicende dei tempi, e continuando poscia per molti anni sicchè alla fine tutfe le mura sorsero belle e forti di barbacani e di alte torri (3).

L'architetto che con tante opere eccellenti aveva abbellito la città e sodisfatto ai comuni bisogni, fu per decreto pubblico altamente lodato come il più valoroso edificatore, e privilegiato da quatunque cittadina gravezza (4). E questi onori e questi plausi di un popolo libero avevan gran forza ad eccitare tutti gl'ingegni e a fare risorgere ogni arte bella. Arnolfo dette all'architettura una direzione novella e pre-

parò la via all'Orgagna, all'Alberti e al Brunellesco che ag-

Vedi Repetti, Dizionario Geografico-fisico-storico della Toscana vol. II, pag. 262 e 263.

<sup>(2)</sup> Cioé la porta a S. Candida (poi porta alla Croce), la porta a S. Gallo, la porta del prato d'Ognissanti, e la porta a Faenza che fu chiusa quando tvi si fabbricò la Fortezza da Basso nel 1334.

<sup>(3)</sup> Giovanni Villani II.b.i X., cap. 236 e 237. Lo storico fi ne il 1324 inno elgi ulfizità doputati dat Comune a presedere a questi opera delle mura, e perciò potò avere nollizio sicure e farne nna descrizione minuta. Le forri erano poste alta distonza di discendo horaccia l'una dist'attra: reno larghe qualifordici braccia, e alte quaranta: se ono che quelle sopra te porte erano al altezza maggiore e etionervano a sessania braccia. Nella parte della di qua d'Armo il otrri erano quarantiscia que: di que del d'Ottarno il Villatio. Onde tutto il cerchio delle mura sarebbe stato coronato da circa sessaniotile tort.

<sup>(4)</sup> Questo decreto é del 1 Aprile 1300. Lo citó già il Baldinucci, e nitimamente lo stampò per intero Filippo Moisé nella sopracitata Illustrazione del Palazzo dei Priori. pag. 42.

giunsero la leggiadria degli ornamenti alla magnificenza sublime. Egli fu anche scultore e lavorò con molta lode quantunque non uguagliasse il maestro Niccola Pisano che superò nell' architettura. A Niccola propriamente si deve la lode prima del risorgimento delle arti, perchè colle opere e coi precetti aprì ad esse una nuova via e le liberò dalla rozzezza barbarica. Col suo genio straordinario levò gran fama di sè in tutta l'Italia dapprima pei belli edifizi inalzati in varie città, e poi più specialmente per le sue singolari sculture, nelle quall apparve per la prima volta il gusto del bello antico, e l'imitazione della natura, e il purgato disegno. Anche la pittura si giovò dell'esempio. Per l'avanti essa era meccanica opera, intenta a sfigurare non a rappresentare la natura. I pittori bizantini che dipingevano per l'Italia facevano opere di suprema goffaggine, la quale cominciò ad aversi in dispregio', quando le sculture di Niccola richiamando a vita il disegno insegnavano un nuovo stile e mostravano le norme del bello. I primi pittori che in Toscana cominciassero a scostarsi da quella goffa maniera dei Greci furono Giunta Pisano, e Guido da Siena e un tal Bartolommeo Fiorentino nella prima metà del secolo XIII (1). Ma tutti superò Cimabue che nacque in Firenze verso il 1240 e fu il primo di tutta la granfamiglia de' pittori che poi fecero la scuola fiorentina tanto famosa. Egli fu educato dai Greci chiamati qui dalla Repubblica ad adornare di pitture le chiese. Ma vinse presto l'educazione e si scostò dai maestri, consultò la natura, e insegnò agli artisti a dare anima ai volti e ad ardire qualche cosa. Comunque oggi le sue pitture appariscano rozze, a lui si deve riconoscenza e onore perchè fu il primo tra noi che insegnasse a far meglio, e perchè egli scoperse ed educò il genio di Giotto che dette nuova gloria alla patria, migliorando le arti e portandole in trionfo per tutta l'Italia. Al tempo stesso Andrea Tafi e Gaddo Gaddi miglioravano il mosaico e facevano più adorna la chiesa di S. Giovanni. Le

<sup>(1)</sup> Vedi Lanzi, Storia della Pittura.

genti di quella età non avvezzo alla vista del bello rendevano a queste opere culto di nonce e di ingenuo entusiasmo, ed aggiungevano uuova forza agli artisti, i quali si studlavano di rendere le pubbliche e le private abitazioni più adorne e più belle. Gl'incoraggimenti e i premi del Comune compivano l'opera: sicché niuno che mostrasse valore d'ingegno noteva rimanner trascurato.

Quando pensiamo alle continue guerre che Firenze sostenne per tutto il secolo XIII, alle gigantesche opere che al tempo stesso inalzò, alle spese che le dovettero occorrere per riparare ai grandi dauni degl' inceudi frequentissimi e delle inondazioni, restiamo maravigliati della prodigiosa ricchezza che dovea consumarsi per supplire a tanto dispendio. E la maraviglia si accresce quando si vede che per tante opere pubbliche uon si ricorreva a inusitati gravami, e non si straziavano i cittadini per abbellire la città. Sulla fine del secolo non vi erano gabelle, non si levavano che poche tasse, e di queste quasi niuna ve ne aveva indiretta. Nel 1293 in un pubblico bisogno invece di ricorrere a nuove gravezze si cercò denaro col vendere le mura vecchie e i terreni all'intorno (1). Ma la spiegazione di ciò si trova in quello che altrove potammo: i privati cittadini che si arricchivano col commercio e coll'industria accorrevano spontanei ai bisogni della patria: e clò faceva la vera forza e la vera grandezza dello stato.

Col risvegliarsi delle arti si era risvegliato anche ogni altro studio, e lo spirito umano per ogni guisa si sforzava a svolgere tutte le sue facoltà. E questo spuntare del primi benefici raggi che poi diffusero fulgore chlarissimo, questa lotta poderosa degli uomini contro le teuebre dell'ignoranza, fanno un sublime spettacolo che reca all'anima immenso conforto, perin ogni più dura battaglia. Quando fortemente vuole vince in ogni più dura battaglia. Quando le istituzioni politiche rigenerano gli spiriti e fanno loro sentire la propria dignità, essi non possono viverta silenziosi ed inerti, perché l'i l'anzione e il si-

<sup>(1)</sup> Gio. Villani, Lib. VIII, C. 2.

lenzio sono propri solamente del servo che non agisce nè paria per la panra che gli incute il fiero padrone. Ma tostochè le catene son rotte, tostochè la libertà accende nobili affetti nei cuori, chiunque sentesi ingegno atto a qualche arte e a qualche studio, a quello volge tutte le forze, e ognor più sente crescersi l'animo nell'agitazione e nel movimento universale degli spiriti.

A quest'epoca studiavasi tuito, ma con metodi strani e con fini stranissimi: gli stessi studi delle cose naturali erano travolti ad imposture e magie: s'interrogavano gli astri per conoscere i pensieri degli uonini e predire la buona e la trista ventura. La telooja e la scolastica sigonoregiavano tutte le scienze: le vanità metafisiche contribuivano ad accrescere le tenebre: i sofismi e le arguzie della dialettica mettevano le scuole a romore, e i frati che non potevano combattere nei campi di guerra si abbandonavano a battaglie di parole e di benari argomenti, e riducevano a meccanismo la ragione e il pensiero. Pure in mezzo a questo confino rumore di futili da spute alcuni grandi pensatori levavano una voce distinti e mettevano su miglior via le generazioni desiderose del vero e del buono.

Il biogno di riordinare le nuove società sopra stabili foradmenti aveva di buon'ora richiamato agli studi della ragione civile. Il diritto romano che mai non fu obbliato in Italia, nel secolo XII richiamo l'attenzione di tutti, ed ebbe
insegnatori valentissimi all'università di Bologna alla qualo
accorrevano fino a diecimila scolari da ogni parte di Europa.
Anche molte delle altre città italiane ebbero pubblico studio
di leggi e molti cultori di esse nel secolo XIII, perchè tra i
popoli liberi i giuristi avevano onori e importanza nei pubblici affari. In Firenze non si trova che vi fosse pubblica
seuoia, e i più de' nostri concorrevano a studio a Bologna:
ma vi erano molti giudici e notai, e i Fiorentini con gii altri
Toscani non poco meritarono degli studi legali. Graziano da
Chiusi ordinando i canoni aveva dato un completo sistema di
giurisprudenza ecclesiastica, e si meritò le boli del più grande

italiano del medio evo (1). Bulgaro, il famoso professore di Bologna vuolsi da alcuni che fosse pisano di patria: del contado fiorentino furnono Acoorso e Dino del Mugello che nel Secolo XIII ottennero fama ed alte onoranze. Acoorso, dopo aver professato giurisprudenza Bologna per circa a treni, anni, scrisse la celebre Chiosa, nella quale raccogliendo quanto di meglio si era scritto avanti di lui e conciliando le discordi opinioni illumino le tenebre delle leggi e ne rese lo studio più agevole. Le sue interpetrazioni ricevute con alto plauso dai più famosi giuristi si tennero come seconda regola del diritto civile e furono chiosate esse stesse (2). Dopo di lui allorche le leggi e le chiose non erano chlare si ricorreva al giudizio di Dino, e alla sua opinione si acquetavano i litiganti. Dino professò con grande onore in Bologna e fu ricercato a gara da principi e alla repubbliche, e tenuto per il primo dottore d'Italia (3).

(1) Quell'altro flameggiare esce del riso
Di Grazian, che l'uno e l'altro foro
Aiutò si che piace in Paradiso

(Paradiso C. X).

(2) Accorso nacque in Bagnoto a cinque miglia da Firenze verso il 1182, e morì verso il 1260. Colla sua scienza raccolse molle ricchezze: ebbe un bel palazzo in città, e deliziosa villa in campagna. Fu lodato da molti de' snoi contemporanei, da Messer Cino da Pistoja, e pot dallo stesso Cuiacio. Il Gravina lo difese dai suot detrattori. Egli ebbo quattro figli , Francesco , Cervolio, Castellano e Gugileimo, che furono lutti nomini di legge. Francesco professò a Bologna, e poscia fa consigliere di Odoardo I re d'ingbliterra, che più volte lo spedi suo ambasciatore al re di Francia e al Papa, e alla fine lo lasció tornare alla patria ricco di regi doni e di annua pensione. Mori nel 1293. Danto lo pose nell'inferno (Canto XV) ira i rei di bruiii peccali. Cervolto în professore a Padova. Guglieimo corse varie venture : In canonico a Bruges, sacrisia a Cahors, arcidiacono a Toledo, pro-(essore del digesto nuovo a Bologna, e da ultimo ebbe onorevoli incarichi a Roma ove mori nel 1312. Fu dello che Accorso ebbe anche una figlia che Insegnò pubblicamente la leggo a Bologna: ma ciò non è sicuramente provato. Vedi le Vite degl' Illustri Fiorenlini di Filippo Villani con io noie del Mazzucchelli; e Tiraboschi, Sioria della Letteralura Italiana, Lib. 11,

(3) Dino nacque in Mugelio della famiglia Rossini o Rossoni, studio a Bossoni, studio a Bossoni e yi fu professore dopo aver prima insegnato per cinque anni (1379-1893) a Pistoja. Nel 1296 fu invitato con ricco slipendio all' Università di Napoli da Carlo II, ma non tenne l'invito. Alle preghiere di Bonifario VIII andò a Roma e ordipo il sessi bire delle Derretali. Sperò che il Papa il

Ciò che questi due Toscani furono nella ragione civile, il fiorentino Taddeo d'Alderotto lo fu nella medicina, e all'università di Bologna rialzò la sua scienza al grado di onore in cui erano allora le discipline più reputate. I Bolognesi privilegiarono lui e la sua famiglia di ogni pubblico aggravio: i signori Italiani lo chiamavano con grossi stipendi a curarli: niuno voleva morire senza le medicine del massimo fisico; ed egli profittando della fama a cul si sentiva levato, faceva pagar cara l'opera sua, e poi spendeva le molte ricchezze in opere ple. Illustrò i libri di Galeno e d'Ippocrate e fu lodato per aver congiunta la filosofia alla medicina. Filippo Villani dice che Accorso e Taddeo furono due stelle della nostra città e mostra come erano tenuti in luogo di oracoli (1). Queste lodi che trovarono eco in quasi tutti i contemporanei possono sembrare esagerate dopo i grandi progressi che fecero le scienze, ma mostrano quanto quei Fiorentini prevalessero allora a molti altri per ingegno e dottrina; e ciò è non piccola lode alla patria che dava vita a tali figliuoli.

Al tempo stesso altri florentini studiavano la filosofia naturale e morale, e Salvino degli Armati inventava gli occhiali che dapprima furono di comodo all'uomo e poi dettero occasione ad altri strumenti utilissimi alla astronomia e alla fisi-

premio lo facesse cardinate. e a questo fine si separò dalla moglie: ma furon vane speranzo, e fu contretto a tornare alla sua cataledra di Biologna, ove mori sul finire dei secolo. Clino da Pisloja fu suo scolare, e ne scrisse grandissime lodi. Vedi Filippo Villani, foc. cit.; Giovanni Villani, Storie Fiorentine, Lib. VIII, cps. 65; Tiraboschi, foc. cit.

(1) Taddeo cra nato in Firenze presso in plazza vecchia di S. Maria Norella. Il Baicolo in usa noia alle prose di Bante provo falso il raccosio di Filippo Viliani sulla povertà della giovanezza di Taddeo. Senza controversi de issua grande ricchezza degli anni matiri. Il papa Onorio IV cesendo cadulo in meriste insattuta fece chiamare Taddeo: questi con volte moverniche per cento diacetti al giorna. Di chi orpreso dal Fippa, rapose del matirità della considerazione della considerazione di sulla condizione di sulla condizione di sulla condizione di sulla conchiade Filippo Viliani, essendo rifornato a Bulogna, spece a edificar chiese-o speciali.

E - Trogi

- ca (1). Un Pippozzo di Sandro Fiorentino scrivera di economia, un Lapo professava filosofia alla stessa università di Bologna, e Buonaccorso e Bene vi erano famosi insegnatori di Grammatica la quale allora comprendeva l'insegnamento di tutte le lettere (2).
- Ma questi studi che non erano governati dalle buone norme del gusto, che si facevano in un goffo latino, e spesso sopra rozzi modelli (3), non potevano portare a civiltà nè dar vera gloria. Il vero merito dei nostri fu di essersi presto messi per un'altra via: di avere coltivata, fissata e ingentilita la lingua volgare: di avere in essa soritto versi e prose
- (1) Il Redi e il Manni citando varii passi di autori contemporanei, provarono che la scoperta fu fatta verso il 1285, e che l'autore fosse Salvino, fu provato nel 1684 da Leopoido Dei Migliore, il quale in un antico appotuario trovò la seguente incrizione, che era già in Santa Maria Maggiore:

## QUI DIACE SALVINO D'ARMATO DEGLI ARMATI DI FTR. INVERTOR DEGLI OCCHIALI DIO GLI PERBONI LE PECCATA. ANNO D. MCCCXVII.

- (1) Yell Tiraboschi, Storia della Intiratura Radiana, 13.h. I., cp. 9 a C. b. L. II., cp. 9. i Mazuschelli, Scritteri d' Radia. Beaneccorso consciole a professare a Bologna nel 1231, o vi stette assat tempos pot ando a cercar votara a Roma, e vi truvò porteria conde lu costretto a torraria i Frenze, ove meri poversismo il nou spediale. Pi chiamato solenne dottore in grammatica. Pri e motto opere che acriese soliraria e sua, ando sistera barraria papi, principi, motto opere che acriese soliraria e sua, ando sistera barraria papi, principi, motto della con crisi al dobbono acrivera le lettere da la principa della contra del principa. Essa in curronata papi, principi, motto della contra della con
- (3) Pilippo Villant dice che setie sociole al faceva stodiare ti poema fate noi d'Arrigéa de Settlimetre, come libro attissione o formare il gusto del giorant. De còs al giudichi del gusto di allora. Arrige fort sei flarre del serioni XII e al comerciare del XIII. Per le persecucioni del rescoro del Precapo in ridotto alla exirema miseria, e altora compose il seo poema de adventata forienza e de philosophiar consolatione, poema che per in recezzas arrebbo oggi affitto cibilato, se da qualchedono nos se ne leggesce ia traduzione in presa Italiana fatta circa ma secolo dopo.

intese dal popolo, mentre altrove frati e notai in un latino barbarissimo facevano vane dispute e pompose esercitazioni rettoriche che niuno più intendeva. I Fiorentini facendo il bello interpetre del vero, crearono una letteratura splendidissima, vestirono le profonde speculazioni dei lieti colori dell'imaginazione e delle eleganza di una gentilissima lingua: e così cominciarono la vera epoca dell'incivilimento moderno.

La nostra lingua volgare, come quelle di Francia e di Spagna, ebbe principlo dalla corruzione del latino mescolato agl'idiomi settentrionali, recati dai barbari nelle loro Invasioni, e si andò formando per opera del popolo solo creatore delle lingue. Finchè durò la nostra schiavitù sotto il giogo degli stranleri, la lingua rimase poco più che un ammasso indistinto di parole latine e barbariche, corrotte le une dalle altre, e non fece che progressi lentissimi. Ma quando i popoli cominciarono a prendere importanza commerciale e politica. quando si radunarono sulle pubbliche piazze a discutere della loro libertà, si fece sentire la necessità di una lingua comune, e quella che ai più era naturale allora prevalse; i nuovi bisogni crearono nuove parole, e ogni città svolse e fece più ricco il dialetto che da molto tempo si era andato formando nelle bocche del popolo. Più gentile di tutti apparve tosto il dlaletto toscano, perchè i barbari avendo fatto più breve dimora tra nol, infettarono meno colla mescolanza straniera il latino su cui si formò esso dialetto. Quindi ritenendo molto della materna natura ebbe forme pure e gentili e suoni ora soavi ora magnifici, e salse all'onore di lingua comune degli scrittori dalle Alpi a Sicilia tostochè i versi e le prose dei nostri lo ebbero fatto più culto e fissato sopra stabili norme.

I primi componimenti scritti nel nostro volgare, come sempre in tutte le lingue, Turono in versi. In Italia gl'ispirò quasi tutti l'amore, e il bisogno di fare intendere i propri sentimenti alle donne che più non curavano la lingua latina da ogni parte morente. E perciò saplentemente cantava più tardi il Berni che amore fu il primo trovatore delle rime, dei versi, de'suoni, de'canti e d' ogni melodia. I Fiorentiai non

possono pretendere nè pretendono di essere stati i primi di tutti a poetare nella lingua novella. Ai Siciliani appartiene questo vanto, ed essi sono meritamente riconosciuti come i rimatori più antichi. L'imperadore Federigo II, che d'ogni scienza fu amico e si dilettò del nostro volgare e in esso poetò, raccoglieva a sua corte con lieti sembianti e con doni tutti quelli che avessero ingegno adorno di alcuna speciale bontà. Homini d'arti, giostratori, suonatori, poeti, belli favellatori traevano a lui, e facevano versi ed ogni gentile esercizio (1). I nostri accolsero presto l'esempio dato in Sicilia, e invece del primato del tempo ebbero quello del meglio: al che poterono giungere assai di leggieri, perche possedevano naturalmente una lingua già meno rozza di tutti i dialetti usati dagli altri scrittori. Verso la metà del Secolo XIII tutte le città di Toscana udivano canti nella lingua novella (2): ma Firenze andava avanti a tutte le altre pel valore e pel numero dei rimatori. Sarebbe soverchio rammentarli qui tutti, ma non voglionsi lasciare in oblio Guido Orlandi, Ser Noffo d'Oltrarno, Lapo Gianni, Lapo degli Uberti figlio di Farinata, Gianni Alfani, Graziolo, Noffo Buonaguidi, Dino Frescobaldi, e sopra tutti debbe ricordarsi Guido Cavalcanti, l'amico carissimo dell'Alighieri (3). I versi di questi e degli altri rimatori toscani, mentre talvolta risentono della primitiva rozzezza, hanno spesso gentili pensieri, colorito vivace, e lindura di

<sup>(1)</sup> Novellino, XXI.

<sup>(2)</sup> A Siena Sorivano Nucclo Piacenti, e Mico o Mocato. A Pisa Gallo e Pucciandono Martelli. A Pisioja Meo Abbracciavacca, e Lemmo di Giovanni d'Oriandi. Ad Arazzo oltre a Giovanni dall'Orto e Cene dalla Chiatra, vi fa fraie Goiltone che scrisse molti versi, e dette il primo esempio di lettere familiari e morali scritte in prosa origaro.

<sup>(3)</sup> Chi volesse avere un saggio dei versi di Istili questi firmatori, consulli il Menusie diali letteriatura del primo rectio della ilangua tatalana, compilato dai prot. Vincenzo Nannacci (Firenze 1837 e 38); opera che si raccomanda per cendilissimo illustrazioni, per anna critica o per moita delirina dislogica. Ivi si tovanos raccotto is migiseri poesio anche degli altri estitivi fiorestati del modelismo l'empo, como del cardinate Ubaldini, di estituto di succioni del modelismo l'empo, como del cardinate Ubaldini, di di Biccaccio, di Ser Pace totalo, di Francesco Ismeria, e di materio Rissoccion.

stile: e anche quelli che nello stile cedono si Siciliani li vincono per la bontà della lingua. Il pregio poetico di varii tra i nostri spesso è scarsissimo o nnllo, perchè cantando di amore senza sentirio andavano naturalmente a concetti e a freddure triviali. Ma quelli che cantavano quando veramente amore l'ispirava, facevano bella e gentile poesla, e sublimavano la più cara delle umane affezioni. L'amore per essi cominciava a essere un sentimento più grande di quello che fosse mai stato: la donna amata diveniva un essere celestiale, dl cui una parola ed un sorriso toglieva ogni basso affetto dall'anima: la bellezza era guida a virtù, e non poteva accostarvisi mai uomo vile. Lo spirito cavalleresco dai provenzali passava nei poeti italiani. Il più gentile e caldo poeta d'amore tra tutti quelli per noi rammentati e tacluti fn Gnido Cavalcanti, che di gran lunga superò tutti per elevatezza di mente, per profondità di sentimenti e per eleganza d'ingegno e di lingua. Lo adornavano qualità singolari: aveva enore magnanimo, ardimento e valore nelle arml, cortesla di modi, bellezza di persona, amore a ogni arte di gentil cavaliero: era parlatore bellissimo: teneva la clma d'ogni suo pensiero la patria. Si tenea lungamente solitario a studiare la filosofia naturale, e recò tanto avanti la libertà delle speculazioni, che passò per incredulo (1). Anche nell'amore portò le astrazioni scientifiche, e filosoficamente discorse della natura di esso in una canzone che fu commentata dagli nomini più famosi del tempo. Come poeta tenne il vanto tra' suoi contemporanei, e Dante stesso lo eleva sopra Gnido Guinicelli a cui per l'avanti avea dato lode di massimo e di padre suo, o degli altri che mai usarono dolcl e leggiadre rime d'amore (2). Talvolta anche il nostro Guido può parere esagerato quando vede nella sna donna tutte le bellezze della terra e del cielo, lo splendore del sole, la fio-

<sup>(1)</sup> Yedi Boccaccio, Giornata Yi, Nov. 9. Il Villani dice che della morte di Guido avvenuta nel 1301 fa grande dannaggio, perocchè era come filosofe, viriuoso nomo in molte cose, se non ch'era troppo tenero (permaioso) e silzzoso.

<sup>(2)</sup> Purgatorio C. XI e XXVI.

rita letizia de'campi, e tutto ciò che può far l'uomo beato: ma è sempre poeta cultissimo e riveste sempre il suo penator di splendide lunagini, di vivi colori : insomma egli fu il creatore di quello che Dante chiamò nuovo stile, e rese la lingua più gentile e più bella.

Così ia lingua tenuta per Indegna di entrare nelle scritture cominciava a fare assai bella mostra di se nei gentili argomenti per opera dei rimatori. Fatti con successo i primi tentativi, era facile di andare più avanti, e di ginngere per mezzo dello studio e dell' arte alla severa dignità. Difatti non andò guari che essa acquistò magglore importanza e vigore mercè della prosa la quale discorreva più gravi faccende, e si rendeva atta ad esprimere le idee e i bisogni comuni nelle storie e nelle assemblee popoiari. Mentre nelle altre città ltaliane si raccontavano i pubblici eventi in barbarissimo latino, e in rozzi dialetti, in Firenze cominciava la lunga serie delle cronache scritte nel nostro volgare, le quali oltre ad essere ii fondamento della storia moderna servono ancora a mostrare i primi lineamenti, e le vergini grazie, e le semplici eleganze della iingua italiana. Primo di tutti ad usar la volgar iingua per iscrivere le cose della patria fu Ricordano Malispini che nacque all'entrar del Secolo XIII e condusse il suo racconto ai 1282, d'onde poi lo continuò fino al 1286 il suo nipote Glacotto. Ricordano muove dalla storia del mondo antico narrando grosse favole su Troia, sni Romani, e sulla origine e le prime vicende di Firenze e di Fiesole. Egli prende la mitologia per vera storia; e confonde uomini, luoghi, tempi, credenze, costumi, e al tempo stesso è persuaso di scrivere cose certissime e per ferma verità approvate. I Romani per lui diventano cavalieri erranti, le nobili casate di Firenze hanno origini strane: da Catllina a modo d'esempio vengon gii Uberti, da Sarpedone di Troja i Lamberti, L'autore è necessariamente vittima degli errori e dell'ignoranza del tempo in cui non si aveva modo a conoscere le cose passate, e a trovare la verità mercè dei confronti. Quindi è inutile cercare in lui la critica che distingue il vero dal falso, e assegna ai

fatti le vere cagioni. Compilando sopra antiche scritture non dublta mai della verità delle cose in esse registrate: crede a tutte le maraviglie più strane, conferma gli errori della superstizione e dell'ignoranza, e per amore di parte oblia qualnet volta i dettami della naturale onestà, mostrando di credere, per esempio, che in servigio della Chiesa si possa
ammazzare senza peccato (1). Le comete, gli oscuramenti del
sole ed altri naturali fenomeni indicano sventure di popoli,
mutazional di regni, inondazioni e incendii. Di queste folil
credenze per altro non si vuole far carico a lui: allora erano
a tatti comunh. Ognuno aveva fede all'influenza degli astri.
T satvologia giudiciaria regolava le azioni delle repubbliche,
dei prelati e dei principi, e un cardinale aveva fama di astrologo e di negromante (2).

Ma questi difetti di Ricordano sono compensati da moltissimi pregi. Il suo racconto, comecchè spesso intralciato e agrammaticato, comecchè abbondante di ripetizioni frequenti a modo dei notari, e di costruzioni viziose, ne dà grande diletto colla sua ingenanità.

La sua lingua è pura, ha modi di schietta proprietà ed eleganza, e comineia a mostrare la vera indole della prosa italiana. Anche il pregio storico è grande in Ricordano quando esce dagli antichi fatti: nelle cose della sua età e dei tempi a quella vicini egli è diligiente e verdico; o ci dà importanti notizie sulle famiglie della sua patria, sulle contrade della tità, sui costumi, sulle guerre e su tutte le vicende e gli uomini che egli ha veduti. In generale quando racconta i fatti in narra come il sa senza riguardo a persone: potrà shagilare una data, un luogo, una circostanza, ma non mentisce. Ma quando vuole assegnare la ragione del fatti, allora bisogna sitare in guardia contro di lati perche be giprito apostolico e gnello lo domina sempre, quantuaque mai non si mostri caldamente adeguato contro nessuno: e Sorive con tia placideza, nota

<sup>(1)</sup> Cap. 187.

<sup>(2)</sup> Malispini, cap. 173.

il Benci, che ancora quando sgrida il peccatore, mai non è vecemente. Mai non s'avviva il racconto a glovanile baldanza, mai non s'ode un consiglio antiveggente e da età virile. È proprio il vecchio che gode d'appuntare un fatto e talora una frase, non sentendo più nemmeno il travaglio che dan le cure delle pubbliche faccende (1) ».

La forza e il calore che mancano al racconto del Malispini si trovano abbondanti in Dino Compagni, mercè del quale la umile cronaca si eleva alla dignità della storia. Il Giordani. grap maestro in queste materie di lingua e di stile, ammirò in Dino la forza, ja brevità e l'efficacla stupenda, jo stile freschissimo e per nulla antiguato, e lo disse un italiano Sailustio. Di questi alti pregi che ognuno può riconoscere nelio storico. la razione principale sta neila sua anima fortemente temperata. e nel suo cuore sdegnoso d'ogni viltà, e ardente dell'amore del pubblico bene. Egli parrò i fatti rumorosi che dal 1282 al 1313 agitarono Firenze, e potè scrivere con piena cognizione e verità perchè fu testimone e parte di quelle vicende. Ancora glovinetto, comecchè fosse di nobile sangue parteggiò pel popolo, e usò dell'eloquenza e dell'opera sua a riformare in meglio lo stato. Applaudi alla riforma operata da Giano, e scuoprì la congiura che i nemicl facevano contro di lui: poi come gonfaloniere fu guida a fare le pubbliche vendette contro le prepotenze dei grandi, e sedè frequentemente nei consigli della città. In ogni sua azione, in ogni suo disegno io animavano intenzioni purissime: nulla voleva per sè, tutto per la patria: e ad essa era pronto a sacrificare sè stesso e i propri figliuoli e tutte le cose più care. Ma non tali erano tutti gll uomini che con lui s'intromettevano dei pubblici affari. Moltl erano guidati da ambizione, da avarizia, da odio dl parte, da amore di proibiti guadagni. Dino con energiche esortazioni si sforzava di recare tutti i cittadini ad amarsi come fratelli, a levar via le divisioni, gli sdegni le ree volontà, le gare di uffici per essere tutti in concordia contro il nemico

<sup>(1)</sup> Proemio alla Storia Fiorentina dei Malispini, Livorno; Masi 1830.

comune. Le sue parole registrate nella storia sono caldissime, e fortemente ci commuovono l'animo. O rampogni i rei cittadini, o lodi gli onesti, o sia pio alla sventura, trasfonde in noi l'odio. l'amore e la pietà da cui ha l'anima accesa. Egli scrisse per ammaestrare i futuri coll' esempio delle calamità dei suoi tempi, e per avvertire i suoi concittadini a guardarsi dagli errori e dai peccati che nota, per non andare incontro a più grandi sciagure. Nel suo racconto non è animato da spirito di parte: riconosce il bene e il male ovungue si trovi: ha sempre una parola di lode pei buoni, e di vitupero pei tristi sotto qualunque bandiera camminino. Fino dal bel principio piange sulle calamità, sulle superbie e sulle malizie che vituperarono le leggi e guastarono la nobile città già piena di cittadini bene costumati, di donne molto belle e adorne, di casamenti bellissimi, di molte utili arti, e di grandi ricchezze. Poi invoca l'eterna giustizia contro i colpevoli, e dei più famosi tra loro racconta i nomi e le pessime arti, e fa le vendette dell'oltraggiata virtù. Tutte le pagine di questo onesto e valente cittadino mostrano quanto la virtù profondamente sentita sia eloquente: le sue parole sono schiette quanto l'animo suo: la sua lingua è elegante e purgata quanto sono generosi i snoi sentimenti.

E Dino e Ricordano in più luoghi delle loro cronache fanno menzione di parlatori valenti che nei consigli del Comune e nelle assemblee della pubblica piazza persuadevano facilmente le guerre e le paci. Nium nonumento ci è rimasto dell'eloquenza di questi oratori; ma dal vedere che sapevano agitare gagliardamente gli spiriti, e accenderiti di odii tremendi, spingeril a sublitane vendette, e qualche volta calmare le moltitudini commosse da ferocissimi sdegni, abbiamo ragione di credere che la loro parola era sempre efficace c potente. Che poi i Fiorentini, oltre alla perizia nei maneggi politici, avessero anche valore e fama di buoni parlatori, sembra che possa facilmente dedursi dal rederi adoprati dai principi più potenti e dalle repubbliche come loro rapresentanti alle orti. È fama che sul finire del secolo XII doverescantati alle orti. È fama che sul finire del secolo XII doverescantati alle orti. È fama che sul finire del secolo XII doverescantati alle orti. È fama che sul finire del secolo XII doverescantati alle orti. È fama che sul finire del secolo XII doverescantati alle orti. È fama che sul finire del secolo XII doverescantati alle orti. È fama che sul finire del secolo XII doverescantati alle orti. È fama che sul finire del secolo XII doverescantati alle orti.

dici dei nostri cittadini avessero l'incarico di andare contemporaneamente ambasciatori a Bonilazio VIII a nome di dodici stati diversi, e che a tal vista il Papa esclamasse essere i Fiorentini nelle cose umane il quinto elemento (1).

Comunque ciò sia, è certo che ad ottenere gli effetti di cul restano memorie autentiche, dovettero più che altro contribuire il naturale ingegno e le passioni energiche che dominavano tutti gli spiriti. Si parlava rozzamente, ma efficacemente, perchè seguivansi le ispirazioni e i moti del cuore. Sulle prime niuna buona regola di parlare si conosceva: quindi mancavano tutti gli aiuti che dell'eloquenza della ragione e del sentimento fanno un capolavoro dell'arte. Per rendere il discorso bello e adorno e di effetto sicuro bisognava tornare allo studio degli antichi modelli. E anche questo si cominciò nel Secolo XIII che ebbe il vanto di avere dato principio ad ogni civiltà, aperta la via ad ogni buona arte, e agevolate molte difficoltà a quelli che vennero dono. Si pose mano a tradurre i capi d'opera dell'eloguenza latina. si consultarono i trattati degli antichi oratori e si studiò di sottoporre alle regole l'arte della parola. E anche in questo i Fiorentini di buon'ora furono più benemeriti di ogni altra gente.

Brunetto Latini è celebrato dagli antichi cronisti come sommo maestro in rettorica e come cominectaror in digrossare i Fiorentini e farli scorti in bene parlare (2): e siffatta lode el la meritò con un trattato di rettorica composto sullo dottrine di Ciecrone e degli altri autichi. Questo trattato forma parte della sua opera più famosa intitolata il Tesoro, che rgli chiama un' arnia di miele tratto di fori diversì, e un

<sup>(3)</sup> Questa ambisserta si vede dipinta nel salono del Palazzo del Priori, per opera d'Isono Ligozati. Si dece che l'Eporentili forono in quell'occasione ambiasciatori per l'imperatore Rodolfo, pel re di Francia, pel re d'Indulerra, pel re di Senedia, per l'imperatore di Costantinopoli, pei Cane del Tariari, pel re di Napoli, pel re di Sicilia, pel grau muestro di Rodi, per ia Repubblica di Pisa, e pel Signore di Camerino, e per la propria Ropubblica. Mini, della Nobiti di Franze, pag. 99.

<sup>(2)</sup> Giovanni Villani, Lib. VIII, cap. 10.

composto delle più preziose gioie dell'antico senno, perchè in essa volle ammaestrare i suoi contemporanei con ogni guisa di belle dottrine, secondo i dettati de'savi. Di tutto parla quivi il Latini: ricerca la natura delle cose celestiali e terrene, e mostra ciò che l'uomo dee fare secondo teorica, secondo pratica e secondo filosofia: esamina i fenomeni naturali, la rotondità della terra, gli elementi, le meteore, la grandezza, le azioni e le combinazioni de' corpi celesti: discorre di teologia, di matematiche, di musica, delle leggi umane e divine, degli stabilimenti dei regni sì favolosi che storici, della storia antica universalmente e della moderna a gran tratti : dà le notizie geografiche del mondo conosciuto come allora si potevano avere, e nota i luoghi propri a stabilirvi magioni, a far fontane, a scavare pozzi e cisterne, e lungamente s'intrattiene sulla storia e sulle qualità e proprietà degli animali dei diversi paesi. Poi vengono le scienze che nella pratica sono più necessarie alla umana felicità, la morale, la rettorica e la politica. Insegna ciò che l'uomo dee fare e schivare per seguire via d'onestà e di virtù: dice come si vuol governare la famiglia e le private faccende. stabilisce le relazioni tra tutte le qualità di persone, e spiega tutte le buone regole necessarie a mantenere l'umana compagnia dentro ai limiti della virtù e della giustizia. La moralità in ogni azione. l'amore per tutti, la beneficenza, la magnanimità, e tutte le virtù più generose e più utili sono caldamente lodate e raccomandate. Dopo insegna i modi del bello e ordinato parlare, e finalmente conclude coll'arte più nobile che sia intra gli uomini, cioè quella di governare le città secondo ragione e giustizia. E qui si hanno notizie molto importanti sul modo con cui le repubbliche italiane eleggevano i potestà, sulla natura e sui doveri del governo di essi.

Quest'opera enciclopedica che, come abbiamo veduto, comprende le scienze storiche, fisiche e naturali, le belle lettere, e le scienze morali e politiche, ad onta di non pochi degli errori e delle strane idee che allora correvano, è un lavoro

maraviglioso per quella età, e mostra che Brunetto era l'uomo più dotto che fosse in Firenze e forse in Italia. Egli tradusse dal latino orazioni di Sallustio, di Cicerone e di Livio, e compose anche altre opere tra le quali non vuolsi tacere del Tesoretto, libro in versi settenari italiani, in eui ragionando di morale e di filosofia naturale giovò assai alla lingua volgendola a trattare le gravi materie. Brunetto ebbe grande reputazione anche come uomo di stato, e fu a parte degli onori e dei trionfi e delle sventure dei Guelfi. Nel 1260 quando aceadde la rotta di Montaperti egli era ambasciatore del Comune ad Alfonso di Spagna, e non potendo tornare alla patria dominata dai Ghibellini, andò a procurare la sua ventura in Francia ove compose il Tesoro (1). Ripatriato poscia . quando i Guelfi trionfarono a Benevento eon Carlo d'Angiò, fu priore e segretario della Repubblica, e col suo esempio e colla sua dottrina eecitò nei giovani Fiorentini l'amore delle lettere, ed ebbe la gloria di essere maestro di Dante ehe era nato nel 1265 poco avanti al suo ritorno di Francia (2). Brunetto fu nomo di altissimi sensi e di grande energia, e nei suoi scritti insegnò a costringere i desiderii, a raffrenare la volontà, a non essere mai lusinghiero a nessuno, a serbare equanimità in ogni fortuna. Spesso raceomanda di armarsi di fortezza contro tutte le avversità, di esser sieuri contra ogni pericolo, e di non curare di esilii, perchè ogni luogo che è sotto il ciclo è paese proprio, e ovunque si trovano horghi e città, e le terre tutte sono paese al prode uomo, siceome il mare al pesce (3). Parole più energiche usava più tardi Dante quando gli si offriva il ritorno dall'esilio a patto di una

<sup>(4)</sup> Il Teoro fa composto in tingan francese, e fa veitado in tisiano circa i medisanti tempi dal ferentino Bono Gimboni, il quain sappiamo da documenti autentici che era un savio omno di lezze e ciar rendeva ragione in Firerza nel 1923. Il Binon si voscio che sia natici il Fiore di Rivilerica, commenente attributo a rirele Giuldetto da Roberan, Esti radose in beita Versonia, a seriese surte operative di agrammento monticio della genera di Versonia, a seriese surte operative di agrammento monticio.

<sup>(2)</sup> Brunelio ebbe tempo ad ammaestrare Dante, perché mori vecchio nel 1294. Era paio verso il 1220.

<sup>(3)</sup> Vedi Tesoro , Lib. VIII.

viltà: e a noi sembra non lontano dal vero il credere che la forza d'animo di cui era dotato Brunetto e le severe dottrine che egli insegnava sull'esempio degli antichi savi influissero non poco sull'animo del suo discepolo, e contribuissero a rendere più grande quella naturale fierezza e quella nobilissima indipendenza per cui Dante sarebbe stato un uomo straordinario e un Italiano grandissimo quand' anche non fosse giunto ad essere sommo poeta. Anche l'amore alla scienza universale e il desiderio ardente di rendere gli uomini migliori con gli austeri insegnamenti di ogni guisa di belle dottrine morali e politiche, ei dovette sentirseli ispirati dalle parole e dalle opere del venerato maestro. Comunque sia . Dante ne conservò profonda memoria, e pieno di affetto reverente ricordava poi la cara e buona imagine paterna del precettore che gl'insegnava come l'uomo si eterna, e gli prediceva glorioso fine (1).

Conjecchè Dante componesse la sua maggiore opera nel secolo XIV, egli ebbe dal decimoterzo la prima educazione alle forti cose, gli esempl e le ispirazioni più belle. Brunetto gli dette ammaestramenti e conforti, e lo riscaldò dell'amore della gloria: le guerre lo fecero valoroso soldato, le rivoluzioni politiche gli dettero senno civile, e una gentile glovinetta gl' ispirò i primi canti. Combattè contro i Ghibellini dl Arezzo e di Pisa: andò ambasciatore a Siena, a Perugia, a Venezia, a Napoli, al Marchese d'Este, ai Genovesi, a Roma più volte e ai re d'Ungheria e di Francia. Tutta la gioventù passò in onorati uffici, in belli studi, in trattenimenti con gli uomini gravi e coi giovani di bel tempo, in fantasie e visioni d'amore, in gioie dolcissime, e la amari dolori che gll lasciarono nell'animo una traccia profonda. Si dilettò di pittura e di musica, e fu amico a Giotto e a Casella che col suo dolce cantare gli quetava tutte sue voglic. Con Guido Cavalcanti e cogli altri rimatori ragionava e disputava in sonetti delle cose d'amore, che era il più potente signore dell'anima

<sup>(1)</sup> Inferno, C. XV.

sua. Già fino dall'età di nove anni aveva accolto con immenso affetto nel cuore l'imagine della divina Beatrice, e d'allora in poi al senti divenire poeta. Un saluto di lei gli faceva vedere tutti i termini della beatitudine, nna parola lo inebbriava d'infinita dolcezza e lo elevava ad estasi celestiale. Allora sfogò l'ardente affetto in quei canti che furono i più belli che nostra poesia avesse prodotti. Poi alle soavi gloie del cuore innamorato successero timori e tristezze, e finalmente pene acerbissime, quando Beatrice tutta spiendente di virtù e di bellezza disparve dal mondo nel fiore degli anni. Nuovi canti furono sfogo alla piena di tanto cordoglio: nuovi studi e puove cure mitigarono alla fine ogni pena, senza però che la vaghissima donna cessasse mai di stare in cima d'ogni suo più caro pensiero. Allora per dire degnamente di lei e per ritrarre gli nomini del suo tempo e dirizzarli a via di virtù concepì l'Idea dell' immortale poema, a cui poscia gli accrebbero le forze gli eventi del secolo appresso e le calamità dell'esilio. Ma già i grandi fatti del secolo XIII veduti nella sua gioventù o uditi dalla pubblica fama gli empivano la fantasia d'imagini e di sentimenti che poi doveano manifestarsi in una poesia divinissima. Manfredi, Ugolino, Buonconte, Francesca, Farinata, la gentile Piccarda e Forese, l'antico suo Cacciaguida, e mille altri dell' età trascorsa gli davano argomento a mirabili canti di pietà, di sdegno e d'amore. I semplici costumi degli avi , le antiche donne sobrie e pudiche , le pubbliche e le private virtà, i prodi difensori della patria. i buoni tutti che a ben fare poser l'ingegno, e poi i costumi volgenti in peggio, le ambizioni sfrenate, i tradimenti e i furori delle parti, le divisioni e gli scandali, e finalmente nomini e fattl d'ogni maniera gli si affollavan davanti per empire la Commedia di scene ricche di poesia e di storia, di angeli esprimenti le melodie celestiali, e di esseri frementi in suono d'infernale bestemmia.

I casi più strepitosi di Dante si legano alle rivoluzioni politiche e alle guerre di cui terremo discorso nel seguente capitolo. Allora vedremo spiegarsi in tutta la maggior grandezza la sua natura fortissima e ingigantirsi il suo genio nelle sventure che abbattono gli altri mortali. Qui basti notare che egli fu il figlio plù grande del secolo XIII, che coi suoi scritti giovanili superò tutti i contemporanei, e che poscia colla Divina Commedia fece risorgere piena di gioventù e di vigore la morta poesia, e fu il vero padre della civiltà e della letteratura italiana, anzi di tutta la civiltà e di tutta la letteratura moderna. Egli mostrò ciò che poteva la lingua nostra, e le dette ardimento a dir tutto; ma essa non usci tutta bella e compluta dalla potenza del suo intelletto, come Minerva dal cervello di Giove. Chi ciò asserì usò di una imagine favolosa per dire una favola. Già vedemmo come avanti di lui la lingua avea cominciato a rendersi culta, e a prendere stabili forme nelle prose e nei versi. Dante s'impadronì di tutto ciò che si era fatto, e coll'ali dell'immenso ingegno volò sopra tutti come aquila, percorse ignote regioni, vide il passato e il presente e colla divinazione del genio spinse ardimentoso il pensiero nell'avvenire.

Così questi nostri antichi padri animati e scossi dall'energica vita della loro età esercitavano ogni lodevole industria. ogni nobile opera di mano e d'ingegno, e spingevano lo spirito umano per la via della libertà e della civiltà. Essi erano uomini interi, e in ogni cosa grande riuscivano. Combattevano da forti le battaglie della patria, la governavano col senno politico, l'arricchivano coi traffici, l'adornavano col loro genio di opere belle, ne scrivevano con affetto gentile la storia. la rallegravano con versi d'amore, e ne educavano alle gentilezze del bello e alle severità della scienza la lingua che è il solo strumento per creare, mantenere e diffondere la civiltà. E questa vita a un tempo medesimo sì tumultuosa, si operativa , sì ardente di fiere passioni e di nobili affetti era fatta bella di pubbliche feste in cul la gioia appariva serena quanto mostravasi cupo e tremendo il furore nei giorni delle civili battaglie. Tutti i pubblici atti sono una festa a chi sente di avere una patria, e di partecipare alle deliberazioni, agli ordinamenti. alle glorie, e a tutte le venture di essa. Festo

animatissime erano le popolari adunanze fatte sotto il cielo sereno nella pubblica piazza: feste le elezioni dei magistrati, e festive le ore in cui essi prendevano possesso dell'onorevole ufficio. Allora tutte le campane del Comune suonavano a gloria, e il popolo accorreva esultante al bello spettacolo. Le campane suonavano quando l'oste muoveva contro i nemici: più lieto suono mandavano quando i combattitori tornavano vittoriosi dal campo. Allora i reggitori e tutta la città si facevano loro incontro in gran pompa: i capitani sl accoglievano sotto baldacchini magnifici portati dai più onorevoli cittadini, e ogni soldato che col suo valore avea contribuito alla vittoria ne riceveva il premio negli applausi del popolo. A quegli uomini, in cui tutte le impressioni si facevano vivissime, ogni cosa nuova era cagion di festa. La venuta di un personaggio straniero, la vista di un quadro e altri piccoli accidenti che ora passano inavvertiti allora rallegravano tutta la città (1).

Lictissimo a tutti era ogni anno il giorno di Pentecoste In cui con gran pompa sulla plazza di Mercadi Nuovo si distributivano le insegne alle compagnie, e si facevano i nuovi capi delle millizie (2). La festa di S. Giovanni si celebrara più bella quando sorrideva la pace interna ed esterna. Nel 1283 essendo la città in prospero e tranquillo stato si fece nella contrada di S. Felicita, una compagnia di più di mille uomini, vestiti tutti di bianco e guidati da un capo detto Signor dell'Amore. La brigata correa la città intesa solo a giuochi, a sollazzi, a suoni, a balli, a convitt. Il festeggiare duro quasi due meta.

(2) Glov. Villani, Lib. VII, cap. 40.

<sup>(1)</sup> Menire Cimalue dipingeva in certi oril presso Porla S. Pietro is trovia di Nostra Doma, la quaie ancho eggi vedesi in S. Maria Novella nella cappetia del Ruccital, narra il Vasari, che passò i re Carfo i veccho d'Anglò per Fireura, e fia le mola ecoglicare fattegli dagli uomini di questa cilità fu coniotto a velere la tavota di Cimabue, e che per non essere anoras stata vodula da nesuon, nel mostirara il re, vi conocerto tutti gli uomini e tutile ie donne di Firenze con grandissima festa e con la maggior caica del mondo. Londe per l'alierezza che n'ebbero i Vedic, chiamarono quel hogo Rogo Allegri, il quale col tempo messo fra le mura della città, ha poi sempre rilencio li medismo nono li medostimo nono di colle città, ha poi sempre rilencio li medismo nono li medostimo nono di colle città, ha poi sempre rilencio li medismo nono li medostimo nono di colle città, ha poi sempre rilencio li medismo nono li medismo nono di mono.

e ft. dice il Villani, la più nobile e nominata corte che mai fosse in Firenze o in Toscana. Se ne sparse la fama anche al di fuori: e di Lombardia e di altre parti d'Italia, vi concorsero la gran copia uomini arguti e trovatori e giocolieri e buffoni, ai quali si facevano oneste accoglienze, mettendo tavola sora e mattina, e si offrivano presenti di ricche e beli cohe. I ricchi popolani concorrevano a graz coi nobili, e continuamente si mostravano a cavallo in bellissimo arnese. Vi erano da irecento cavalieri armati di tutto punto, e molti più donzelli armati leggermente che davano di sè spettacolo e facevano corte e accompagnavano gli ospiti per la città e pei contorni (1).

la parte rimanevano i costumi della cavalleria che avea fatto già tante belle e tante pazze cose. E anche ciò dava occasione a feste e divertimenti. Dapprima il privileglo di armar cavalieri era solo degl' imperatori o principi: e i nostri cronisti raccontano che Carlo Magno, il Marchese Ugo, l'Imperatore Corrado, e i Re Angloini, fecero molti cavalieri in Firenze. Poi la Repubblica nostra, come tutti gli altri Comuni, prese per sè questo diritto e armava cavalieri i più prodi cittadini. Era questo un premio al valore, e perciò era allora onor vero. A Campaldino avanti di cominciar la battaglia, si fecero cavalieri novelli, i quali dovevano avere i primi la gloria di mostrare loro prodezza assalendo i nemici (2). I cavalieri che si armavano con apparato solenne e cerimonie proprie, in tempo di pace davano alla città spettacolo e passatempo con tornei e combattimenti. A Firenze usavasi specialmente una giostra appellata armeggieria: facevasi con trionfale apparato: il popolo v'interveniva in folla ad ammirare il valore e la destrezza dei cavalieri che riccamente vestiti spezzavano lance stando ritti sopra cavalli che correvano a precipizio (3). Quando poi la città voleva onorare qualche ospite illustre, gli armeggiatori coi magistrati gli andavano incontro

<sup>(1)</sup> Giov. Villani , Lib. VII , cap. 89.

<sup>(2)</sup> Dino Compagni, Lib. L.

<sup>(3)</sup> Miul . Difesa di Firenze . pag. 144.

fuori delle mura, e quindi lo intrattenevano con giostre e compaiil, e lo congedavano con ricchi presenti e cortesie squisitissime.

Anche nel divertimenti, che erano distrazioni delle gravi faccende, non divagamenti perpetui, si cercava grandezza. I ricchi volevano diletti magnifici, ma impiegavano la loro ricchezza a pubblica letizia, piuttostochè al loro esclusivo piacere. « Un ricco volea edificare. Senza parlare dei monumenti sacri che pure son palazzo del povero, camera dei suoi affetti, teatro delle sue feste, il ricco cittadino apriva una loggla: quivi sugli occhi di tutti, mischiato al popolo, le faccende dello stato e sue, le conversazioni, i ritrovati. Godeva anche il povero quella magnificenza del ricco, non la Invidiava: quella spesa fatta a pubblico benefizio e spettacolo. era per tutti un godimento. L'uomo di bel tempo volca far festa: il nobile celebrare le allegrezze della casa ed anche queste comuni a tutti: un paio di nozze rallegravano l'intera città. Il ricco pagava le feste al povero per goderle insieme con lui : i giovani armeggiavano, le donne ballavano sulle piazze all'arla aperta, non al fumo delle candele, nell'uggia dei salotti (1) ».

Questo accomunarsi nei piaceri si faceva continuo nei glorni di primavera. Il ritorno della bella stagione si salutava in ogni contrada con feste di canti, di suoni e di balli. La vicinanza conveniva a danze e banchetti geniali nelle case de cittadini più autorevoli: la poesia e le lepidezze del vivaci spiriti contribuivano a fare più giocondi i ritrovi. Si cantavano sonetti e canzoni rivestite di note musioni (2). Anche quelli che esercitavano le arti più nmlli si dilettavano d'imparare e cantar poesie (3). Tutti poi facevano studio di gentiezza di modi, di argutezze, di urbanità, di belle e pronte

<sup>(</sup>f) Gine Capponi, Della vera e dell'apparente distruzione dei capitali. Vedi il voi, XIV degli Alli dell'Accademia dei Georgofiii.

<sup>(2)</sup> Vedi Boccaccio, Fila di Danie. Giovanni Villani, Lib. VIII., cap. 39.
(3) Vedi nelle Novelle 114 e 115 dei Saccheili le coniese ira Danie e il fabbro, e l'asinaio che caniavano e guasiavano i versi di lui.

risposte: nel che i Fiorentini rinscivano si bene, che furono chiamati gli Ateniesi d'Italia. I bottegai e i mercanti contendevano coi gentiluomini di belle e generose maniere, di costumi compagnevoli e gai. Frequentissime erano le burle fatte agli uomini di grosso ingegno, delle cui semplicità si prendeva gran festa: ora si davano loro ad intendere le più strane novelle del mondo, ora si traevano le brache ad un giudice sclocco mentre sedeva al banco della ragione. Questi lieti costumi e questo festeggiar compagnevole si vedono soprattutto ritratti dai novellieri. Da essi e dai biografi apprendiamo che anche gli uomini più gravi professanti faccende e studi severl si mescolavano alle allegre brigate, e, come madonna Oretta, mordevano con detti pungenti gli uomini spiacenti e fastidiosi. Il Vescovo stesso nel di di S. Giovanni andava a cavallo nella via del pallo e motteggiava con le belle donne. Di Dante e Guido Cavalcanti, le cui sdegnose anime si elevavano ad altissime speculazioni, si ricordano i motti pungenti e gli eleganti costumi (1). Brunetto Latini è lodato da Filippo Villani come abbondante di motti e di piacevolezze che muovevano a riso. Egli nel Tesoro, tra le molte altre cose, dette anche precetti sui belli costumi che si vogliono usare nel conversar cittadino. Francesco da Barberino scriveva poco dopo un'opera per insegnare i costumi che si conviene usare a donne e donzelle e il modo in cui debbono regolarsi in qualunque loro condizione ed età, per essere oneste e piacevoli (2). Pure se si vuol credere a Dante, le donne già

Vedi Boccaccio, Giornata VI, Novella 3 e 9: Arrivabene, Secolo di Dante, vol. 2, pag. 312.

<sup>(2)</sup> Egil nacque in Barberine di Valdebas net 1284, e mori in Firenze di St anni. Fa oditissimo in leggo cittle e canonica. Nel 1290, Comitodò la sua opera del Decumenti d'Amorre, nella quale irattò della natora d'amore, sondoche à virtiù o a visio s'accosta, e del colvation la campa como conseita e modesia al additiono. Nel secole appresso scriscio in verdi mistil a novelletta di legisfirissima prosa i Costama el Regionico delle Domar, opera in cui pariava alto mercaniesse di Firenze del coulomi delle ragine e delle donno et degri grafo. Elipportiano qui il seguenti versi

cominciavano a divenir sfacciate e orgogliose, e facevano la disperazione dei mariti, quantunque non mancassero belli esempi

i quali dimestrano quale era , o quale il Barberino si figurava che dovesse essere ai snoi tempi il insso regio. Descrive un convito di nozze:

Or si conviene oggimal di mangiare. Canti sonvi e soliazzi d'attorno.

Frondt con flort, tappell e zendali Sparil per lerra, e gran drappi di seta, Con belle frange e ricami alle mura. Argento e oro, e le mense fornite. Letti coverti e le camere allegre. Cucine piene e varie imbandigioni, Donzelli accolli a servire, Ed ancor più damigelle ira loro; Armeggiando ne' chiostri e per le vie. Fermi balconi e le loggie coverie, Cavailer molli e valorosa gente, Donne e donzelle di grande beltade, Vecchie nuscose in orazione a Dio, Sian ben servite colà dove stanno. Vengono vini e confeiti abbondanti , Là son le fruita in diverse maniere. Cantan gli augelli in gabbia e per li letti. Saltan gli cervi e cavrioli e daini. Giardini aperti e spandesi l'odore, Levrieri e bracchi là corrono a tira. Bel cucciolin spagnuoli con le donne . Più pappagatti per le mense vanno, Falcon , girfaichi , sparvieri, ed asiòrri Portan serpenit vari per inilo. Li palafren corredati alle porte, Le porte aperte e partite le sale, Come conviene alla gente venuta. Dolti siscaicht ed attri uffizialt Sol pan di manna, e il tempo preciaro. Sorgon foniane di fonti novelle Spargon lá dove conviene, e son belle, Dà la trombetta, e to aposo co' snoi Piglia sna parte di gente com' vnote. Donne amorose, glotose e piacenti, Dotte, e gentill, e di comune etade. Piglian la sposa e menanla com' dee . Dannole luogo a sedere alla mensa. Mò damigette e denzetti d'attorno. Le moile donne locale a sedere,

di modestia e di fede specchlata e di molte virtù domestiche. In generale però è vero che la semplicità antica spariva, e i costumi mutavano. Il lusso si faceva grande nelle case, nelle vesti, pelle Imbandigioni. Il vestire pelle varie classi dei cittadini era diverso non tanto per la materia quanto per la forma. I nobili anche in ciò si distinguevano dai mercanti e dal volgo: e quando essi furono esclusi dalle cure del governo si studiavano di abbagliare la moltitudine con lusso di ricchissime vesti, e si occupavano unicamente in conviti, in caccie, in cavalli, in tenere gran vita, e in nutrire astori, falconi e giullari. I cronisti ci parlano spesso di epicurei intenti solo a godere i diletti materiali della vita presente. Al tempo medesimo nou mancavano anche brutti vizi e delitti ferocl che contrastavano colle gentilezze accennate di sopra: ma questi mall erano compensati da non poche virtù pubbliche e private delle quali si vedono continui esempl.

A chi osserva solamente le guerre spietate delle fazioni, senza penetrare plù addentro nella vita dei cittadini, nelle loro relazioni amichevoli e nel giornalieri costumi, quelli uomini sembrano mostri assetati di vendette e di sangue. Ma tali non erano in fatto. Se ai riscaldavano ferocemente nell'ira, sentivano profondamente anche le plù gentili emozioni del cuore. Alle stesses guerre civili correvano mossi dal generoso principio della libertà, e dalla persuasione di essere tutti chiamati dalla natura a parte dei diritti politici. Tutto facevano no forte passione: portavano l'entusiasmo nell'amore, nell'odio, nella vendetta. Dopo aver macchiate le contrade di sangue civile si porgevano pietosi al mali del loro fratelli e portavano una mano soccorrevole a tutte le umane miserie.

Novellan Iulie d'amore e di giola

Uomin di corii vesilii di dono,
Qui vesilmenta in guise insadile.
Qui con le perte e pleire preusose
Su per le lesie e le vesii solenni,
Qui son l'acella che danno spiendore,
Quanto che il soi dalia parte di force.

( Dei Reggimento e dei Costumi delle donne , Parle V ).

In questi tempi si vedono cominciare tutte le benefiche istituzioni che più onorano l'umanità. Da ogni parte sorgevano ospizi a ricovero dei pellegrini e degl'infermi : nel contado ve ne erano circa a dugento che sulla fine del secolo furono raccomandati alle cure e alla pietà della Compagnia del Bigallo (1). La carità del cittadini faceva molti spedali in città pei poveri, pei fanciulli esposti, pei lebbrosi e per ogni sorta d'infelici (2). Alle subitance disgrazle veniva in soccorso la Compagnia della Misericordia cominciata nel 1240 per opera di uomini dell' infima plebe; essi accorrevano giorno e notte dovunque la carità ali chiamasse a sovvenire i miseri . a trasportare gl'infermi dalle pubbliche vie e dalle private case negli spedali, a prestare l'ultimo ufficio di pietà agli estinti I primi esempi di questa carità generosa non furono invano: gli altri cittadini applaudirono al santo pensiero e concorsero a gara ad aiutare la compagnia cogli averi e colle persone. « Sorta da poveri principi, fu sempre operosa senza strepito e senza riposo, e frammischiò . . . . i suoi primi atti di fraterna pietà alle opere rabbiose di quelli che si acquistavano, esercitandole, lustro di sangue e storioa rinomanza. Fra le procelle di tante lotte civili e nell'alternar di tanti dominii per natura e per forma diversi, essa non solo durò fra tutti salda ed illesa, ma crebbe sempre di onoranza e di

(1) La compagnia del Bigallo al formò ira il 1240 e il 1248. Era sue scapo di soccorrero i poveri, di dare ospitalità e specialmente di accogiere i bambini orfani, o abbandonali dal genilori V. Sioria dell'Oratorio di S. Maria del Bigallo e della Miscricordia di Piacido Landini.

<sup>(2)</sup> Piso dall'anno 1977 si dava aspilalità ai pellectrini, ali poverti e agli informa a S. Misiono ai Menia. Nei 103 si fleco pei pisoriri e per givierma lo Spotiano di S. Niccolò della Badia che era dove si à oggi il Bargeito. Nei 1054 il Donatti e gill Uccellini ereasero quello che pioli a della di S. Pasio a l'inti. Uno speciale pei lebbrosi si fece nei 1186 sul Prato e precisamente nei tongo over piu tardi furono il famosi ordi uricellari. Il calistalli si doi al 1183 regiono della della di S. Bario della d

forza. Ne' giorni delle îre fraterne, vide pur queste alla sua voce talvolta attutarsi, e quei cittadini medesimi che eransi ferocemente assaliti, cercarsi sotto il suo velo per scambie-volumente soccorrersi. Ne' tempi di gelose tirannie, videi il sopetto stesso dileguarsi dal cuore dei Principi, e questi tenere a pregio di aggregar sè medesimi alla sua popolare associazione. E finalmente dopo sei secoti che ricuoprirono l'italia di tante rovine, e distrussero o snaturarono tante avite istituzioni, questa, inviolata sempre, e con giusto orgogito dai cittadini esaltata, come non senza invidia degli strasieri ammirata, vive tuttora nella pienezza del suo vigore, e vivrà utile e santa, e passerà benedetta di generazione in generazione, finchè religiosamente fedele allo spirito che le diede esistenza, seguirà quelle tracce che fan bello al cospetto di Di il cammino da lei segnato nella storia dell' umanità » (1).

Nel 1285, un generoso cittadino, Folco Portinari adoprava le sue riochezze a fundare lo spedale di S. Maria Nuova che poscia ai fece ricco e magnifico, e ora rimane come uno dei più splendidi monumenti della carità fiorentina. Il Comune applaudiva a questo opere sante, chiamava questo spedale la colonna dello stato, gli faceva ogni anno una grossa elemosina, e diceva di mandaria alla casa del pubblico. A Folco che aveva meritato si bene dei poverti edgi infeitio drifinò si celebrassero esequie solenni come ai magistrati e ai capitani, e gli si erigesse un mouumento spettabila come agli uomini grandi e degni di venerazione (2).

Tali erano le idee, gli affetti, i costumi e gli uomini di questi tempi. Essi operavano con forza e con ardore nel bene e nel male: grandi cose fecero e grandi cose tentarono: e a vessero potuto estendere le loro idee d'associazione al di là

n with Cangl

<sup>(1)</sup> Entico Mayer, I Fratelli della Misericordia in Firenze.

<sup>(2)</sup> Il primo principio di questo spedalo venne da Madonna Tessa erra: di Foto la qualto cominicatando in discene caso del parderes a fare assistenza agli infernii, delerminò lui a stabilire per essi un tosop più anylo e più comodo. La cartia di Madonna Tessa non endo sona riconopensa. Nel 1288 to fa fatte il ritratto che si vede aucora nella parete del cervito che conduce per la cominazione. Nello fin padre della festive di Busica. Mori per 1389.

delle mura native, ci avrebbero iasciato in eredità una patria forte e durevole. Ma il ioro municipalismo impediva di vedere che al di là della terra natale vi era una patria più grande alla quale bisognava coilegarsi e servire per giungere a vera grandezza politica. Quindi invece di considerare come fratelli tutti i cittadini d'Italia, non miravano che a far la gnerra ai vicini, e a ingrandirsi sulle loro rovine. Oulndi ie ire . le offese, le guerre e la debolezza reclproca che li esponeva perpetuamente ad essere rapina dei settentrionali avvoltoi. Quando i nostri avevano corse e gnaste le terre all'intorno, quando avevano tagliato un pino sul contado di Pisa e battuto sul ceppo di quello i loro fiorini, quando avevano corso un palio sotto le mura, e gettato in Siena e in Arezzo asini e altre brutture, se ne tornavano ileti e contenti come di grande trionfo, e non pensavano quanto maggior forza sarebbe ioro venuta dall'unione e dall'amicizia con quelle stesse città che colle loro bravate intendevano d'umiliare. Ma queste idee che ora entrano facilmente nella testa dei più , erano difficilissime a comprendersi da quegli uomini dominati più dal senso che dalla ragione, operanti, nelle cose politiche, in vista dei pericoli e dei vantaggi presenti, e non atti a vedere i sommi beni della morale unità. L'idea di nazione che è un un'idea generale non potea entrare facilmente nel loro spirito. Dante amava Firenze e al tempo stesso voleva una patria italiana: ma quanti nomini di quella età potevano elevarsi all'altezza dell'intelletto di Dante? Del resto la patria che si erano creata amayano con entusiasmo, e difendevano con tutti gli sforzi di eroico valore. La patria era tutto per quei nobili spiriti : per essa vivevano e per essa morivano. La maravigliosa forza dei loro animi li faceva tetragoni ai colpi di ogni sventura : dalle disgrazie traevano uuovo vigore e nuovo ardimento: sopportavano nobilmente gli esilii, e sebbene ardentissimi di tornare alla patria, non vi tornavano mai con una viltà. La dignità moraie sentivano altamente, e quando vedevano che la vita sarebbe divenuta una vergogna, con serena fronte e con fermo cuore sapevano incontrare la morte.

VI.

I BIANORI E I MERI. GUERRE INTERNE ED ESTERNE. BELLA RESISTENZA DEI FIORENTINI ALL' INFERA-TORE ENGLO VII. — DISFATTA DI NONTECATINI. — DANTE.

(1300-1316)

Presso alle falde dell'Appennino che divide la Toscana dal Ducato di Modena, e alla distanza di venti miglia a maestroponente da Firenze, sorge in ubertoso suolo la città di Pistola, lieta di aere sereno e salubre, adorna di belli editzi, e popolata oggi di cittadni culti e gentiti quanto erano discordevoli, crudeli e salvatici gli antichi abitanti. La sua lontanissima origine ravvotta di tenebre profonde lasciò agli eruditi libertà illimitata ad inventare le più grosse e contradittorie stranezze, le quali aerebero tanto lunghe quanto fastidiose a chi e volesse pure accennare. In tanta incertezza delle antiche cose troviamo solamente una sicura memoria negli utilmi tempi della repubblica romana; percoche Sallustio ricorda come il

territorio pistoiese fu campo e tomba del valore di Catilina e dei spoi prodi. Poco o nulla sappiamo di Pistoia sotto l'impero e nelle prime invasioni barbariche: ma è certo che sotto i Longobardi dipendeva dai Duchi di Lucca, e che ai tempi di Carlo Magno e dei suol successori era governata da un conte e amministrata da un castaldo. Poscia essa segui l'esempio delle altre città italiane, e nel Secolo XII, sottrattasi alla dominazione dei conti e degli altri ministri imperiali, si resse a comune, e prestissimo ebbe propri statuti e governo di consoli e di potestà, ed estese la sua giurisdizione alla distanza di quattro miglia in contado. Nel Secolo XIII si governò con un corpo di anziani. con un consiglio grande di seicento cittadini, e con uno ristretto di quaranta notabili: quindi creò il capitano del popolo e il gonfaloniere di giustizia, magistratura di cni dovette l'istituzione al magnanimo popolano che la dette a Firenze. Contro le insolenze della nobiltà anche a Pistoia il popolo di buon' ora fece severissimi provvedimenti, e fino dal 1285 privò i grandi degli ufizi civili, e ordinò che si ponesse nel loro nnmero chiunque con soprusi turbasse la pubblica quiete. Nelle divisioni italiane i Pistoiesi dapprima stettero per la fazione imperiale: il che se ottenne loro favori dal Barbarossa, li espose anche alle ire di Firenze e di Lucca dalle quali furono travagliati con spesse guerre. Pure si mantennero per lo più fedell a quella fazione, finchè la sconfitta di Manfredi a Benevento non il fece volgere a parte guelfa e a Carlo di Angiò, da cui la loro fedeltà fu lodata più d'una volta. Ma tra quegli animi arditissimi e fieri non vi poteva essere lunga concordia: e verso il 1300 per una contesa privata tutta la città si divise in due ferocissime sette, le quali dettero nuovi nomi alle antiche fazioni e furono causa di mali gravissimi.

Fra le famiglie potenti di Pistola era priocipale quella dei Cancellieri, i quali andavano innanzi a tutti per egregio valore, per grandi consorterie, per molta opulenza acquistata colla mercatura, ed erano reputati uno del più possenti lignaggi di tutta Toscana. Il primo autoro della grandezza della casata era stato un ser Cancelliere i cui figli nati da due madri diverse si denominarono Cancellieri Binnchi e Cancellieri Neri, o dai nomi delle madri stesse, o dai colori che portavano in guerra, o da qualsiasi altra ragione. Ambedue questi rami si moltiplicarono poi grandemente, e sul finire del Secolo XIII contavano tra l'uno e l'altro diclotto cavalieri a spron d'oro, cento uomini atti alle armi tutti prodi di loro persona: e della forza e della ricchezza usavano a opprimene gli altri cittadini con violenze e uccisioni (1).

Ora accadde verso Il 1300 che varii giovani dei due rami di quella famiglia trovandosi insieme a giocare e gozzovigliare in una taverna, si riscaldarono per il soverchio bere, e vennero a contesa di male parole e di fatti peggiori: e tanto si accesero gli animi che nei giorni appresso vi furono offese e vendette ferocissime e sangue da ogni parte. Anche il contado e tutta la montagna entrarono nella contesa, e non vi fu, dice l'anonimo pistoiese, nè maschio nè femmina, nè grande nè piccolo, nè frate nè prete, che non parteggiasse per questi o per quelli. Per assai tempo non si cessò mal dalle offese: continuo era il rumoreggiare delle battaglie di lance, di balestre, e di pietre gettate dall'alto: le torri e le fortezze erano armate: si ardevano le case, i castelli, le ville: ad ogni momento nuovi spettacoli di morti e di sangue. Nè innocenza, nè miti costumi, nè pianti, nè preghiere di madri o di mogli, valevano a rompere o mansuefare la ferocia dell'avversa fazione. Talvolta si assaltarono e si uccisero i nemici nella casa stessa della giustizia, nè la forza pubblica bastava a farne vendetta. Le pene delle leggi spesso non eran curate : i confinati rompevano il confine e tornavano più minacciosi. Le cose insomma giunsero a tale che il Potestà vedendo di non potervi fare riparo, depose la sua carica e parti (2).

La città correva a sicura rovina se dai più savii cittadini non era soccorsa. Anche i Fiorentini temendo che questi tumulti

<sup>(1)</sup> Giovanni Villani, Lib. VIII. Cap. 38. Intoric Pistoleti all'anno 1300. Questie istorie furono scritte da un anonimo contemporaneo e dall'anno sud-etto giungono al 1348 in cui forse l'autore fu vittima della pestilenza.

<sup>(2)</sup> Giovanni Villani, loc. cit. Anonimo pistolese, loc. cit.

facessero risorgere la fazione ghibellina intervennero col titolo di Capi della lega guelfa toscana, che dava loro autorità sulle faccende delle città minori, e si unirono cogli Anziani di Pistoia per trovar modo a comporne le discordie. In queste consulte fu stabilito che al Fiorentini si desse il governo della città per due anni, affinchè al bene di lei provvedessero. Essi la riformarono di nnovi ufficiali, e per cessare i tumulti e frenare i potenti e togliere affatto le cause del male usarono di aspro comando, divisero le cariche ugualmente tra i Bianchi e tra i Neri, e i principali capi di essi mandarono al confine a Firenze, ove i Bianchi furono accolti dal Cerchi, e i Neri dai Frescobaldi e Donati. Ma come l'una pecora malata, dice Giovanni Villani, corrompe tutta la greggia, così questo maledetto seme uscito di Pistoia corruppe tutti i Fiorentini, e parti in due fazioni di Bianchi e di Neri tutte le grandi casate dei nobili e dei popolani (1).

Firenze, come glà vedemmo, era giunta a felicissimo stato: era grande, ricca, potente: aveva trentamila uomini atti alle armi dentro alle mura, e settantamila in contado. Signoreggiava su molti castelli, e tutte le città toscane, o come amiche, o come soggette le eran devote: dell'impero e dei fuorusciti più non temeva, e a ogni stato italiano poteva di leggieri far testa. I cittadini stavano in allegrezze, in feste e in conviti, ma i mali umori che forte bollivano negli animi erano prossimi a traboccare (2).

Il partito democratico aveva ottenuto pieno trionfo, e facilmente poteva mettersi in istato da non esser più vinto, se le passioni e i particolari interessi non gl'impedivano di vedere che la salute stava tutta nella concordia: ma ad esso intervenne come sempre a tutti i partitti, i quali dapprima sono concordi e potenti a combattere contro i nemioi e poscla rovinano se stessi, perchè invece di trarre maggior virtù e forza d'unione dalla vittoria si lassiano da quella corrom-

<sup>(1)</sup> G. Villani, Lib. VIII. Cap. 38. Anonimo Pisteiese, loc. cit.

<sup>(2)</sup> G. Villani, loc. cit. Anonimo pistolese, loc. cit. Machiavelli, Lib. II.

pere e vengono tra loro a nuove e fatalissime divisioni. I Guelfi di Firenze, com' ebbero vinti i Ghibellini, cominciarono a contrastare tra se medesimi, e fecero nascere di nuovo le guerre civili. Totti si dicevano Guelfi, ma nel fatto volevano cose diverse e si apparecchiavano a fare risorgere più violenti gli sdegni fra nobili e popolo. In breve questi umori crearono due distinte fazioni, le quali ebbero propri nomi e capi e bandiere. Le capse a ciò erano negli animi: i nomi vennero da Pistoia. I Guelfi popolani si chiamarono Bianchi, i Guelfi aristocratici presero nome di Neri. Ai primi si accostarono i popolani e artefici minnti, e tutti i grandi e popolani di animo ghibellino: coi secondi stettero i popolani grandi, e la più parte della nobiltà guelfa (3). I Neri andavano ad esagerato guelfismo e volevano la rovina del popolo: i Bianchi favorivano la cansa popolana, e quando furono vinti cercarono aiuto nella fazione ghibellina e si dettero interamente a quella. Insomma gli uni volevano conservare la presente libertà democratica, e gli altri desideravano di richiamare a vita le antiche pretensioni del feudalismo.

Dei Neri furono capi i Donati, e dei Bianchi i Cerchi, due grandi famlglie che avevano le case vicine nel sesto di Porta San Piero. I Donati spiendevano per nobiltà molto antica, e per valore e destrezza nelle armi, ma non avvenano molta ricchezza. All'incontro i Cerchi compensavano l'oscurità dell'origine colle molte ricchezze raccolte dalla mercatura, e, come tutte le famiglie nuove, studiavano di chiamare a sè l'attenzione con grande apparato di famigli e cavalli, colla sonttosità delle vesti e con tutte le dimostrazioni del fasto. Capo della famiglia dei Donati era messer Corso, e di quella dei Cerchi messer Vieri, due personaggi che noi conosciamo e che vedemno già a Campaldino riportare il vanto della giornata, l'uno per bella magnanimità, e l'altro per grande ardimento. Corso è quello stesso che a tempo di Giano della Bella fu causa di gravissimi scandali e della cacitata del gran

<sup>(1)</sup> G. Villani, Lib. VIII, Cap. 39. Dino Compagni, Lib. II.

popolano. Egli aveva costumi cavallereschi e grandissimo ardire in opera d'armì: era bel parlatore, e s'intendeva molto delle faccende politiche: ma era di animo turbolento, e crudele, usava volentieri coi masnadieri, attaccava briga con molti, aveva tutti i pensieri violenti della sua famiglia che il popolo chiamava de Malefami: ed egli stesso per la sua superbia era sopranominato ii Barone. L'invidia e la gelosia lo facevano nimicissimo a Vieri de Cerchi, che con modi contrari saliva a molta repntazione e potenza. Vieri uomo nuovo e popolano aborriva le soverchierie, era valoroso e magnanimo, ma avea poca astuzia e poca esperienza nelle cose di stato: non sapeva ben parlare, e non era fornito di quella energia e di quelle doti di mente che si richiedono a un capo di parte.

Pure egli e la sua famiglia avevano molli seguaci ed erano amati dal popolo perchè si progrevano umani, facevano servigi e non ingiuriavano alcuno. Molto furono consigliati e confortati, dice Dino, di prendere la signoria, ch' agevoinente l'averbono avuta per la loro bottà: ma mai non lo vollero acconsentire. Divenuti capi di parte ebbero con loro cittadini migliori e tutti gii uomini pli reputati per nobiltà di cuore e per altezza d'ingegno, tra i quali basta ricordare Guido Cavalcanti, Dante, Dino Compagni, e Giacotto Maiispini. Goi Donati stettero gli uomini più violenti, e tutti coloro che preferivano la prepotenza di pochi all'egualità cittadina (1).

(1) & E' delli Cerchi Irorono in Firenzo capo della parle Bianca e con loro lemeno della casa degli Admari quasi ituli, e non sei li hio de'Caviccioli; itulia la casa degli Abali, la quale era aliora motio possenie e parte di loro erano guenti e parte ghibellini; grando parie de' Tosinajhi specialmenie il lato dei Baschiera; parle di casa i Bardi, e parte de' Rossi, e così de' Frescoladi, e parte de Neril e de' Mannelli, e tulti! Mozillo el aliora erano molto posseni! di ricchezza e di salo; initi quelli della casa degli Scali, e la maggior parte de' Gheardini, julii I Malispini e gran parte de' Bostichi e Giundonati, de' Pigli e de' Vecchielli e Arrigueci, e, quasi tulti I cavicanti che erano uno agrande e possenie casa, e li passe i parte della parte del popolo. E con ioro à accontante con con control de e cabalite di socionale a arrighe innigiti i tutti! I grand! e randone.

I mali umori delle due case e delle due parti sulle prime furono riscaldati da motteggi, da parole imprudenti, da pettegolezzi donneschi, e da reoiprochi sospetti: vicini di casa e di possessi i Donatl e i Cerchi avevano facili le occasioni a urtarsi, e ad accendere più gli odli. Incontrandosi per le vie si facevano il viso dell'armi, e un atto qualunque faceva metter mano alle spade. A conviti, a danze e a funerali cominciarono le prime parole animose, le prime zuffe, e si versò il primo sangue: poi si fecero assalti, si tesero insidie, e vi furono avvelenamenti, offese e vendette d'ogni maniera (1).

I Bianchi erano più potenti perchè tenevano in mano il governo ed avevano con loro la più parte del popolo; si diceva ancora che erano afforzati dalle amistà di Pisa e d'Arezzo. I Neri si afforzavano di male arti, e studiavano con false parole d'infamare i loro nemici alla corte del Papa, nella cui grazia alcuni di loro erano molto innanzi per i servigi che gli facevano. Teneva allora la sedia apostolica Bonifazio VIII uomo violento e superbo il quale, dice Dino, guidava la Chiesa a suo modo e abbassava chi non gli consentia. Egli voleva guidare a suo modo anche le cose di Firenze: e poichè i Fiorentini nelle faccende polltiche si credevano indipendenti dal Papa, esso assaliva la città con le armi spirituali e ripeteva per lettere che il governo fiorentino dipendeva dall'autorità pontificia. Essendo in questa mala disposizione, Bonifazio accolse favorevolmente i reclami de'Neri, e tentato vanamente dapprima di riconciliare Vieri de'Cerchi con Corso

popolasi ghibellini; e per lo seguilo grande che aveano i Cerchi, il reggimento della cidi cer quasi itali en lore podere. Della perir bera ficili cer quasi itali en lore podere. Della perir bera ficili en utili quelli della casa del Pazzi quasi principali co' Donati, e tutti i l'assodelmosti e Giandigiazzi, Agii e Brunelieschi e Caviccinii, e' alitza parte del Sospia, che que il rimanente; e parte di lattel e case guelle cominate di sopra, chè quegli che non furon co' Bianchi, per contrario furono cei Nerir > Giovanni Villazzi, Lib. Villi, (Cp. 38).

<sup>(1)</sup> Dino Compagni Lib. I, Giovanni Villani, Lib. Vill, Cap. 39-41 Marchionne Siefani. Vol. X delle Delixie deali erustii Toscani.

Donati, mandò in Firenze il cardinal Matteo d'Acquasparta, in apparenza come paciere, ma in sostanza come fautore dei Neri, I Bianchi già diffidenti delle intenzioni di Bonifazio videro facilmente come gli studi del cardinale erano rivolti al loro abbassamento anzichè al bene e alla pace comune, e quindi non vollero consentire a ciò che egli chiedeva. Allora il cardinale si volse a intrigare con arti segrete e congiure. e di suo consenso fu tentato di far venire i Lucchesi con grande esercito a soccorso dei Neri. Con queste pratiche si svelarono meglio le Intenzioni del cardinale, e quindi gli animi si accesero in tanto odio e sdegno contro di lui chefurono lanciate freccle contro le finestre della sua casa. Egli ne montò in gran furore: i priori, tra i quali allora (giugno 1300) era Dante, fecero prova di placarlo con doni, ma esso ricusate le loro offerte, se ne parti lasciando la città nnovamente interdetta (1).

Le parti rimasero più irritate, e la città fu in più rumore e discordia: vi furono noave zufie in città e in campagna (2): il governo punì i più turbolenti delle due parti negli averi e nelle persone; ma le cose non si posavano. I Neri sperando sempre negli aiuti forestieri si radunarono un giorno nella chiesa di Santa Trinita, ed ivi feeoro congiura per chiedere al Papa che mandasse alcun signore della casa di Francia il quale li rimettesse in istato ed abbattesse i loro avversari. Scoperto per la città questo consiglio, il Comune condannò a gravi pena elquanti de l'eri, e a Corso Donati e ad altri dètte

<sup>(1)</sup> Giovanni Villani, Lib. Vill, Cap. 40. Dino Compagni, Lib. I. (2) « Exsendo molti cilladini un giorno per sepplicire una donna morta aim piezza del Frecobaldi i e esendo i uno della terra a simili rannata i cildadini sedere hasso i nas stode di ginchi, e i cavalireri eddotri a minima i manta i cildadini sedere hasso i nas stode di ginchi, e i cavalireri eddotri a mon erano cavalieri. I nua parte al dirimpetio ali altra; mo, o per altra cagione, si lerò ritto. Gli avvereari per sociociarsi i panni, o, per altra cagione, si lerò ritto. Gli avvereari per septio anche si severno, e missono nano alle spede ci gli attri fecoro i simile e vennero alia 10ffa. Dino Compagni. Lib. I. Poco dopo seendo alcuni del Cerchi al i corpo poder di Nipozzano e Pugliano, montrio toravano a renera, I Donati Vollero foro timpedere il passo a Remole e vi ebbero assaiti e fertite. G. Videni, Lib. Vill. Cap. 44.

bando alla Pieve su quel di Perugla. Poi per fuggire il sospetto di parzialità puni anche alcuni dei Bianchi che avena avuta parte alle ultime turbolenze, e mandò i principali al confine a Sarzana, d'onde per causa della mal aria furono presto richiamatii, e Guido Cavalcanti, uno di loro, ne contrasse una malattia di cui poco appresso morì (1).

Intanto Corso Donati rotto il confine della Pieve si era recato a Roma dove, come guelfo ardentissimo, fu accolto onorevolmente pel favore che avevano gli Spini che erano banchieri del nana, e per l'ira che contro i Bianchi aveva colà riaccesa più viva il cardinale d'Acquasparta, Corso riscaldò vieniù nel papa lo sdegno contro Firenze, accusò i Bianchi di ghibellinismo, gl'infamò con false parole, e Implorò come unica salpte della sua patria l'intervenzione straniera. Bonifazio per suoi fini politici aveva già cominciato a trattare con Carlo di Valois fratello di Filippo il Bello re di Francia per indurlo a venire con gente armata in Italia. Principale fine del trattato era che Carlo ritogliesse colla forza la Sicilia all aragonese Federigo e la riponesse in mano agli Angioini di Napoli. In premio di questa impresa il papa gli aveva promesso di farlo imperatore o per lo meno vicario dell'imperio in Italia: e ora per le sollicitazioni dei Neri gli aggiungeva Il titolo di paciero in Toscana, e a Corso e ai suoi prometteva di mandarlo subito in loro aiuto per tornare in Firenze e per cacciarne l'avversa fazione. Con ciò il papa sperava di conseguire l'intento di recare in suo potere le città di Toscana e di governarle a suo talento. Così nell'anno stesso in cui a Roma si dava col giubileo general perdono a tutti i peccati degli uomini, si preparava un'Impresa che fu causa a Firenze di lunghe sciagure.

Mentre ciò si stava ordinando i Bianchi fiorentini per afforzarsi cacciarono la parte Nera di Pistoia (maggio 1301) e ne disfecero le case e le torri (2). Ma gnesti specessi non

<sup>(</sup>I) Giovanni Villani, Lib. VIII, Cap. 42.

<sup>(2)</sup> Glo. Villani, Lib. VIII, Cap. 45. Anonimo pistoiese all'anno 1301.

assicuravano gli animi perchè le pratiche fatte a Roma per chiamar lo straniero non erano ignote. Di fattl poco appresso, Carlo di Vaiois passò le alpi e glunse a Bologna con cinquecento cavalieri francesi. I Bianchi se ne contristarono e i Neri ne furono lleti. Gli uni e gli altri gli mandarono ambasciatori, ma i Bianchi per le male parole degli avversarii non furono uditi. Carlo per la via di Pistoia andò a Roma senza toccare Firenze. Là pure i Bianchi mandarono ambasciatori a offrir sommissione e a pregare il Papa che non mandasse In Toscana il francese. Capo dell'ambasciata vuolsi che fosse Dante nel quale intentissimo a recare ad unità i divisi animi era, secondo il Boccaccio, riposta tutta la pubblica fede, tutta la speranza. Ma quando l'ambasceria giunse a Roma non vi era più tempo a salvare Firenze: i patti tra Carlo e Bonifazio eran segnati, e con essi la spedizione del francese in Toscana. Gli ambasciatori ebbero promesse di sicurezza e di pace. e poscia furono rimandati tutti ad eccezione di Dante: ciò forse fu scaltrezza: si volle ritenere colui che si sapeva nemico all'intervenzione straniera, e che se fosse stato a Firenze quando Carlo giungeva, avrebbe consigliato risoluti partiti, e avrebbe impediti i fatti dolorosi che seguitarono (1).

I Nerl di Firenze secondavano le male arti dei fuorusciti. Si erano eletti a nuovi Priori tuonini pacifici e buoni che studiavano solo a tor via le discordie civili. Il popolo ne prese buona speranza: anche i Neri se ne mostrarono liett, perchè confidavano di tirarli più facilmente in inganno, e a questo effetto li visitavano spesso, e con finte parole si offrivano pronti ad aintarli nel ricomporre la città a stato tranquillo, mentre la fatto si preparavano a rovinaria colle armi straniere. Priori ingannati non si provvedevano e parlavano di pace quando bisognava arroutare i ferri (2).

Carlo intento entrato in cammino spediva da Siena ambasciatori a Firenze a chiedere lo ricevessero di bnon animo

Giovanni Villani, Lib. VIII, Cap. 45. Dine Cempagni Lib. II. Bectaccio Vita di Danle.

<sup>(2)</sup> Dine Compagni, Lib. 11.

perchè veniva apportatore di pace e giustizia. I Priori risposero che la città gli significherebbe le sue intenzioni con un'ambasceria. In cosa di tanto momento fu richiesto il parere del popolo: alcuni si opposero alla venuta del principe, ma i plu avvisarono che si lasciasse venire a patto di non offendere con niuna pretensione la libertà di Firenze, nè di mutarne le leggi nè gli usi. Al ribaldi è facile tutto promettere: e Carlo con lettere solenni assenti ad ogni richiesta, e fu lasciato venire. Giunse a Firenze ai primi di novembre (1301), e fu accolto con acclamazioni e con pompa di processioni, di bandiere e di armeggiatori. Lo accompagnavano conti e baroni e cinquecento cavalieri francesi: molti fuorusciti fiorentini, toscani e romagnoli ne accrescevano il seguito: vennero per onorario Cante de'Gabbrlelli d'Agobbio, Malnardo da Susinana, e altri signori di Romagna, e a loro si aggiunsero in gran numero Perugini e Lucchesi: il suo seguito in tutto fu di milledugento cavalli. Smontò Oltrarno alle case de Frescobaldi, ed ivi era corteggiato da tutti quelli che lo speravano aiutatore alle loro vendette (1).

Ora si preparano crudelissimi tradimenti sui quall noi trascorriamo rapidamente perchè l'animo rifugge dal nefando spettacolo. La città stava in grande espettativa, agitata da timori e speraanze. I Neri essultavano in cuore, i Blanchi si confortavano col credere alle parole di Carlo e non si mettevano in guardia. Per recare più facilmente gli animi a concordia, i Priori lasciarono la carica, e permisero che in loro vece se ne creassero altri sei scelli a metà da ambe le parti. Ma motto più di questo volevano i Neri, i quali ferccissimi nel loro disegni già cominicavano ad armara e fare uccisioni: si afforzavano Oltrarno, corrompevano con denari la pubblica forza, e chiamavano alla loro parte le borgate vicine. I Bianchi per poco animo e per timore delle leggi non facevano niuno energico provvedimento. Carlo finalmente a'5 novempoe nella chieña, di Santa Maria Novella Chiese il potere di ri-

<sup>(1)</sup> G. Villani, Lib VIII. Cap. 49. Dino Compagni, Lib. 11.

formare e guardare la città, e giurò di mantenerla in pacifico stato. Chiese la guardia di tutte le porte, ma gli fu data solo quella di Oltrarno: e come l'ebbe ottenuta fece armare tutta sua gente e rimesse in Firenze alcuni dei Neri sbanditi. A tal vista la città fu tutta in gelosia e sospetto, si asserragliaron le vie, si presero le armi; ma pochi accorrevano alle case dei Priori, e il popolo era senza capo. In questo rumore Corso Donati che era sempre sbandito e ribelle si presentò sotto la città per entrarvi a forza: volevasi respingerlo coi soldati del Comune, ma Vieri de' Cerchi con poco senno il vietò, e disse si iasciasse entrare sperando che il popolo pe prenderebbe da sè stesso degna vendetta. Corso forzò la postieria di Pinti e andò sulla piazza di San Piero Maggiore, d'onde, cresciuto di animo e di forze e di seguaci andò alle prigioni e liberò i carcerati per avere in loro nuovi sostegni alle violenze che meditava. Poscia assali il palazzo della Signoria e ne cacciò i Priori, i quali se ne tornarono alle loro case dono avere invano tentato di chiamare il popolo all'armi e alla difesa delle leggi e della città. Niuno si mosse: lo shigottimento era grande: i Cerchi e loro seguaci mancarono alla patria quando più aveva bisogno della loro opera. I Neri all'incontro spinti da sfrenato amore di vendetta secondavano tutti la furia di Corso e facevano vituneroso strazio della città e del contado con uccisioni, arsioni, e rapine. I cittadini più potenti stavano afforzati nelle loro case: lo strazio maggiore fu della gente minuta: le botteghe e le mercatanzie dei popolo andarono tutte a ruba. Corso fece fare grandi arsioni e rapine, e molto guadagnò e in grande altezza salì. Le ruberie e gi'incendii durarono cinque giorni in città e otto in contado, e si fecero sotto la protezione del principe che stava in Firenze come pacificatore delle parti. A chi gli mostrava a quale stato miserando era ridotta la città dalla sfrenata rabbia del Neri rispondeva di nulla saperne e glurava farne vendetta, mentre riteneva prigioni come malfattori i capi dei Bianchi, e lasciava che la parte avversa infuriasse a proprio talento. Così questo scellerato paciere a nome del papa dava colla sua presenza forza al ribaldi di fare le ioro vendette, e con simuiazione perfidissima permetteva che la bella città si riempisse di orrore e di desolazione. Egli venne a nome della pace e della giustizia, e protesse la guerra e l'assassinio: volleí il trionfo del Nerl, e per conseguirlo non guardò a ricoprirsi di sempiterna infamia (1).

Consegnito lo scellerato disegno fece creare nuova Signoria. In mezzo agli orrori e alle devastazioni s'invocò il nome di Dio e dei Santi, e ad esaltazione della Chiesa e del Papa, e a onore e tranquillità dello stato si elessero sei Priori tutti di parte Nera, e fu fatto potestà Cante de Gabbrielfi d'Agobbio, iniquo ministro dell' iniquissimo principe (2). Allora cominciarono gli assassinamenti a nome della legge. Carlo per sazlare l'ingorda sete dell'oro, rubava i cittadini con vili pretesti. Inventava congiure, era spietato con nemici e amici, e li potestà lo aiutava con infami processi. Senza danaro non vi era mai scampo, e spesso neppur coi danaro si trovava salute, perchè i cittadini dopo essere stati spogliati degli averi erano condannati a morti ed esilii. Anche i Neri incrudellyano con accuse e condanne, e col mettere i Bianchi al tormento perchè manifestassero i nascosti tesori. Molti disonesti peccati, dice Dino, si feciono di vergini e femmine: e si sposarono a forza le ricche donne, si rubarono i pupilli. Per niuno vi ebbe pietà, e i più ribaldi più si mostravano furibondi e crudeli.

Dopo di ciò venne di nuovo a Firenze il cardinale Matteo d'Acquasparta a far pace. Non si concluse nulla di buono: ond'egli se ne parti lanciando sulla città nuovo interdetto. Dopo la sua partenza vi furono nuove uccisioni fra Cerchi e Donati (3).

Carlo di Valois brutto di tanti delitti al principio del 1302 andò a Roma per aver consiglio dal Papa, e gli chiese danari. Bonifazio rispose che mandandolo a Firenze lo avea messo

<sup>(1)</sup> G. Villani , loco citato. Dino Compagni , loco citato.

<sup>(2)</sup> Vedi Le Delizie degli Eruditi Toscani. Vol. X, pag. 81.

<sup>(3)</sup> G. Villani, Lib. VIII. Cap. 49.

nella sonte dell'oro. Risposta che bene spiega la qualità delle sue Intenzioni. Dai fatti che seguitarono apparisce che allora fu stabilito definitivamente l'esilio de' Bianchi. In effetto Carlo tornò a Firenze e sapendo che ivi era la fonte dell'oro, saziò a quella fonte le bramose voglie, fece altre rapine, dette sentenze di morte, pubblicò i beni e arse le case ad alcuni che falsamente e con empio artificio furono accusati di aver cospirato per ucciderlo (1). Poi per mezzo del potestà (aprile 1302) procedè alle condanne del bando, ed esiliò oltre a 600 cittadini delle principali casate dei Bianchi che si sparsero per Toscana e Italia, e fecero causa comune col Ghibellini (2). Fra questi esuli fu anche Dante che, citato a comparire per essere stato dei Bianchi e aver contrastato alla venuta dello straniero, non si presentò, ed ebbe arse le case. confiscati i beni, e condanna di morte. Ma egli aveva il modo a vendicarsi solennemente delle scellerate condanne, e tra le miserie dell'esilio sentì crescersi le forze dell'animo per consacrare all'infamia i furibondi settarii e i gludici iniqui (3).

(1) G. Villani, Lib. VIII. Cap. 49,

(2) Per queste condanne, oltre il Viliani e il Compagni, sono da vederi lo Stefani e i documenti riferili nel Vol. X delle Delizie degli Eruditi Foscosi.

(3) Danie in più luoghi dei poema accenna a questi faiti, e quanto a Cario di Vaiois, così si esprime nel canto veniesimo dei Purgalorio.

> Tempo vegg'io non dopo molfo ancoi, Che trage un airto Carlo rord il Francia, Per far conoscer meglio sò e i suoi. Senza arme n'esco, e solo colla lancia Con ia qual giostrò Gioda, e quesia ponta Si, ch'a Florenza fa scoppiar la pancia. Quindi non etrar, una peccado ed otta Guadagueria, per sò tanto più grave Ozando più liero sintil danno conta.

Per intendere il primo verso di quest'ultima terzina è da sapere che Carlo di Valois era chiamato Carlo sensa terra, perchè non gli riusci sual di farsi padrone di niun paese.

Carlo di Valois parti imprecato dalle tante vittime della sua perfidia , e la città rimase in potere di Corso Donati. di Rosso della Tosa e di Geri Spini, e degli altri che più avevano contribuito a straziarla. Essi colle crudeltà e coi terrori, si sforzavano di assicurarsi lo stato, mentre l banditi riparatisl ad Arezzo, a Pistoia, a Pisa e a Bologna si fornivano di aluti ghibellini per tornare alla patria coll'armi. In breve la guerra si riaccese per intia Toscana. Gli esuli fecero ribellare alla repubblica varie castella di Valdigreve, Valdarno e Mugello, I Neri coll'aluto dei Lucchesi uscirono in campo, e dapprima mossero contro Pistoja, perchè ivi i nemici erano più forti che altrove. Ma forono costretti a contentarsi di guastare il contado perchè la città era gagliardamente difesa da Tolosato degli Uberti valentissimo capitano di guerra. Andarono all'assedio di Serravalle tenuto dai Bianchi e l'ebbero per fame, e pol ridussero facilmente a devozione i castelli ribellati in Valdigreve e in Valdarno. Maggiore sforzo fecero (1303) i Bianchl in Mugello ove col Bolognesi e Romagnoli loro amici, vennero in numero di seimila fanti e ottocento cavalli, e presero il Borgo a San Lorenzo e Pulicciano. Ma anche qui non ebbero felicità di successo. L'oste florentina il messe in piena sconfitta, e condusse molti prigioni a Firenze ai quali fu mozza la testa. Furono condannati a morte anche alquanti cittadini sospetti di aver congiurato col fuorusciti : molti atti crudeli fece il notestà Fulcieri da Calvoli, uomo spietato che costernò la città (1).

(1) G. Viliani, Lib. VIII. Cap. 52, 53, 59, 60. Dino Com., Lib. 11. Di Fuicieri da Caivoli, così dice Dante (Purg. XiV), facendo partare Guido del Buca a Ranieri da Caivoli, zio di esso Fuicieri.

Io veggio tuo nipote che diventa
Cacciater di quel lupi in su la riva
Dei liero flume, e totti il sgomenta.
Vende la carne loro, essendo viva;
Poscia gli accide come antica beiva:
Molli di vila, e sé di proglo priva.
Sangulnoso esce della Irista seiva:
Lasciata tal cite di qui a mili'anni
Nello stato primaio non si rinselva.

I lupi qui sono i florentiul ; il fiero fiume è l'Arno

A questi mali sopravvenne il caro delle vettovaglie, e poscia pnovi turbamenti per le gelosie degli ambigiosi. Corso Donati che aspirava a esser signore dello stato, vedeva di mal anlmo che la Signoria fosse tornata in mano dei popolani. Egli voleva disfare gli uffici per recar tutto in sua balía, tentava di distruggere gli ordinamenti della giustizia, e per acquistarsi seguaci, usava parole di giustizia e pietà. Diceva che i poveri erano tribolati da soverchie gravezze, accusava i Priori di rubare i danari del popolo, e instava perchè fossero chiamati a render conto del loro operato. Sparsi i semi della discordia, la città si divise nuovamente in due. Il Vescovo e molti dei nobili stettero con Corso: la più parte del popolo difendeva i Priori. Corso assalì il loro palazzo: essi si difesero gagliardamente, e dalla torre del Vescovo e dagli altri palazzi si combatteva come a tempo delle antiche fazioni. I mali furono gravi, e sarebbero stati più grandi e più lunghi, se il Comune non chiamava i Lucchesi, i quali avuto potere di guardare e racchettare la città, vennero con gente a piedi e a cavallo, e fatto che lo stato rimanesse in libertà e nelle mani del popolo, posero tregua ai rumori (1).

Intanto morto Bonifazio VIII gli era successo nel papato Benedetto XI, uomo di aanta vita e di pure intenzioni, it quale intendendo con sincero animo alla pace dei popoli mandò per paclero in Toscana (Marzo 1304) il cardinale Niccolò da Prato. Questi poichè era tentuo uomo savio e d'inegeno destro, fu accolto onorevolmente in Firenze dai popolani, i quali si uniriona a lui, e gli dettero pieno potere di racconciare a città guasta dal passati tumulti. A ciò li moveva il desiderio della quelte, e il vedere dalle ultime discordie accresciuta ia superbia e l'insolenza dei grandi. Il Cardinale rinnovò l'antica costituzione, riordinò le compagnie del popolo, e con dolci atti e parole si adoperava a rimettere i cittadini in unione fra loro e col fuorusciti. Da questi principi si concepirono speranze di lieto successo e ne fu festa grande. All'entrare del Maggio si fecore lo allegrezze usate a tempo dell'an-

<sup>(1)</sup> G. Villani, Lib. VIII, Cap. 68. Dino Compagni, Lib. III.

tica tranquillità: in ogni contrada vi furono brigate e sollazzi, le compagnie del popolo andavano attorno, facendo festa lietissima, e al popte alla Carraia vi fu una rappresentazione dell'Inferno, a cui tutta la città concorse in grandissima folla (1). Il Cardinale studiavasi di concluder la pace, e di fare ripatriare i fuorusciti dei quall chiamò dodici deputati in Firenze. i popolani e tutti i galantnomini lo secondavano, ma i grandi cui non piaceva il ritorno degli esuli, brigarono per rompere il trattato, e vi riuscirono usando di una sottile malizia con cui gli fecero perdere il credito presso la moltitudine. Falsificarono il sigillo del Cardinale, e a nome di esso scrissero lettere ai fnorusciti invitandogli a venire armatl a Firenze. I fuorusciti si messero tosto in cammino, e presto furono in Mugello e più avanti. Sparsasi in Flrenze la nuova del loro appressarsi, i grandi dissero che ciò si faceva per segreto manegglo del Cardinale, e lo vituperarono come traditore. Invano protestò di non aver niuna parte in questa faccenda: invano tentò di mostrare la sua innocenza Intimando ai fuorusciti di tornare indietro. Egli avea perduto la fiducia dei più, e dovette stimare buono il partito di allontanarsi, accettando il consiglio dei Priori che per lo meglio lo confortavano a recarsi a Prato e a Pistola per ridurle a pace, mentre essi si studierebbero di compiere il trattato cominciato da lui. Ma neppure in queste città potè venire a capo di nulla. A Prato sua patria fu ricevuto dapprima con grandi onori, ma poscia al suo ritorno da Pistoia per una segreta pratica dei Guazzalotti amici dei Neri di Flrenze, gli furono chiuse in faccia le porte, ed egli non potè fare altro che sfogare il suo sdegno col bandire la croce addosso ai Pratesi e col promettere indulgenze e perdonare a chiunque facesse loro guerra. Questa mala riuscita gli fe' perdere vieppiù l'autorità anche ln Fi-

G. Villaul, Lib. VIII, Cap. 70. Per il quale concorso il ponte alla Carrala rovinò, e molti per morte n'andarono a sapere nyvelle dell'altro mondo.

renze, d'onde egli si parti lanciandole contro un altro interdetto (1).

La città restò divisa in due parti che tosto vennero all'armi. I Bjanchi rimasti in Firenze e molte grandi casate di popolani, si unirono per contrastare ai Nerl e al grandi di riprendersi lo stato. Corso Donati si stava di mezzo per levarsi su tutti quando le zulle avessero indebolite ambe le parti. Il battagliare si fece gagliardo nel Garbo, ove i popolani afforzati dal Cavalcanti, Antellesi, Gherardini e da altri, respinsero gli assalitori e presero tutta quella parte della città che è tra San Giovanni e Orsanmichele. Erano per aver vittoria da ogni banda, quando i loro avversarii per mezzo di un ser Neri Abati appiccarono il fuoco in Orsanmichele, in Calimala e in Mercatovecchio. L'incendio aiutato dal vento si fece grandissimo, e arse più di mille settecento case, e distrusse le mercatanzie delle più ricche e belle botteghe. Molte case in quel trambusto furono rubate dai mali uomini, e il male fu inestimabile. Molti popolani perderono tutte le loro robe: i Cavalcantl e i Gherardini si ridussero al nulla e furono cacciati dalla città. Se i nobili fossero stati in concordia, quel giorno avrebbero ripreso tutto lo stato. Ma il tempo della servitù del popolo era ancora lontano (2).

Intanto il cardinal Niccolò tornato a corte pleno di sdeggo persuadeva al papa di chiamare a sè i capi del Neri a render conto dei tumulti da loro eccitati. L'intimazione sa fatta, e tosto dodici dei principali cittadini, tra i quali Corso Donatt, si recarono a corte. Al tempo siesso il cardinale mandò segreto avviso ai suorusciti siorentini che erano a Bologna, in Romagna, ad Arezzo, a Pisa, a Pistola e altrove di sornirsi di armi e marciare contor Firenze l'asciata libera dai capi del loro nemici. I fuorusciti mossero da ogni parte per trovarsi tutti a un giorno disegnato alla Lastra due miglia sopra Firenze, e di li precipitarsi sulla città. Il marciare su si rapido

<sup>(1)</sup> Giovanni Villani, Lib. VIII, Cap. 69. Dine Compagni, Lib. HI. (2) G. Villani, Lib. VIII. Cap. 71. Dine Com. Lib. III.

che alcuni di loro si trovarono alla Lastra il 21 di Luglio con novemila pedoni e mille seicento cavalli, senza che in Firenze se ne avesse sentore. L'impresa non falliva se recavasi ad effetto la sera stessa, ovvero se si aspettava alla notte appresso quando fossero giunti i Cavalcanti colla gente di Valdigreve, e Tolosato degli Uberti coi suoi trecento pistoiesi a cavallo. Non si fece nè l'uno nè l'altro. Baschiera della Tosa giovane arditissimo che era come capo dei fuorusciti, stimolato dal desiderio di avere tutto il pregio di questo fatto, la mattina del 22 luglio lasciò i Bolognesi alla Lastra e colla sua schiera marciò su Firenze. Non essendo ancora fatte le mura nuove entrarono pel borgo di San Gallo, e rotto facilmente un serraglio di legname, « si schierarono presso a San Marco colle insegne bianche spiegate e con ghirlande d'ulivo e con le spade ignude, gridando pace, senza far violenza e ruberia ad alcuno. Molto fu bello a vederli con segno di pace stando schierati. Il caldo era grande sì che parea che l'aria ardesse. I loro scorridori a piè e a cavallo si stripsono alla città e vennero alla Porta degli Spadai (1), credendo il Baschiera avervi amici e entrarvi senza contesa; e però non vennero ordinati colle scuri nè colle armi da vincere la porta. I serragli del borgo furono loro contesi: poi li ruppero e ferirono e uccisero molti Gangalandesi che erano quivi alla guardia. Giunsero alia porta, e per lo sportello molti entrarono nella città. Quelli dentro, che aveano loro promesso, non attennero loro i patti . . . . anzi feciono loro contro per mostrarsi non colpevoli: e più si sforzavano offenderli che gli altri, e con balestre attorno vennero saettando a Santa Reparata. Ma niente valea se non fosse stato un fuoco, che fu messo in un palagio allato alla porta della città. Onde coloro, che già erano entrati nella terra, dubitarono esser traditi e volsonsi indietro. E portaronsene lo sportello della porta, e giunsono alla

<sup>(1)</sup> Ove oggi è la via dei Marteili era anticamenie la via degli Spadai, e a capo di essa, nel secondo cerchio delle mura, si apriva la porta del medesimo nome.

schiera grossa, la quale non si movea: ma il fuoco forte cresceva. Così stando, il Baschiera sentì che quelli che lo doveano favoreggiare, lo nemicavano. E però volse i cavalll e tornò indietro: e la speranza e l'allegrezza tornò loro in pianto. Che i loro avversari vinti divennero vincitori e presero cuore come leoni; e scorrendo li segniano ma con grande rignardo. E i nedoni vinti dalla caldura del sole si gettarono per le vigne e per le case nascondendosi e molti ne trafelarono . . . . . Poco lontano dalla terra scontrarono messer Tolosato degli Uberti il quale co' Pistoiesi venia per essere al dì nominato. Volle egli rivolgere indietro e non potè. Il perchè con gran dolore se ne tornò in Pistoia, e ben conobbe che la giovanezza del Baschiera gli tolse la terra. Molti degli usciti ne furono morti, che si trovarono nascosi: e molti poveri infermi uccisono, i quali traevano dagli spedali. Bolognesi e Aretini furono presi assai e tutti gl'impiccarono (1) ».

Così per la troppa avventatezza e pel poco senno del fuorresolti il tentativo tornò vano e dannoso. Il Comune prese più forza e ardire a combatteril da ogni parte. I castelli di Montecalvi in Valdipesa e delle Stinche in Valdigreve ribellati dai Cavalcanti furono tosto ripresi: e gli abitanti del secondo condotti prigionieri a Firenze dettero il nome alle nuove eareri della città (2).

Dopo di ciò la guerra si volse tutta contro Pistoia che era la sola città in cui i Bianchi rinamevano ancora molto potenti. I Fiorentini rinauovarono la lega colle altre città guelle, si accordarono coi Lucchesi per avergli compagni all'impresa, e fatto loro capitano Roberto duca di Calabria figlio di Carlo secondo di Napoli, ai 20 di Maggio (1305) si posero a campo

<sup>(1)</sup> Dino Compagni. Lib. III, Giovanni Villani aggiunge molti particolari, e dice che quei ciliadini i quali aveano promesso al fuoruscili di atuiaril a rienirare in cilià si fecero a combattleril perchè vedendo molti ghibellui con loro temettero di esserne offesi.

<sup>(2) «</sup> Per lo nome di que prigioni venuti dalle Stinche, che furono i primi che vi furono messi, la detta prigione ebbe nome le Stinche. Giovanni Viliani, Lib. VIII, Cap. 75.

sotto Pistoia. La città era forte di mura, di torri, di fossi, e di difensori valorosissimi. Tolosato degli Uberti era capitano di guerra. Perciò i Fiorentini vedendo che l'espugnazione era impossibile, deliberarono di prenderla per fame, e divisi i lavorl dell'assedio coi Lucchesi fecero da ogni banda fosse e steccati, e provvidero che la città non notesse essere per nessun modo soccorsa. Le vettovaglie dentro erano poche perchè non temendo dell'assedio non si era fatta nessuna provvisione. Sulle prime alcuno usciva di notte a procacciarne, ma quando i nemicl se ne furono accorti non fu più possibile avventurarsi, perchè a chiunque era preso si facevano strazi crudellssimi tagliando le mani o le gambe agli uomini, e i nasi alle donne. Gli assediati tentarono spesso la loro salvezza con ardimentose sortite e mirabili prodezze; ma essendo in piccolo numero, non potevano costringere i nemici a levar l'assedio. Per questo non si perdevano d'animo e tentavano ogni più doloroso partito. Facendosi sempre più grande il difetto delle vettovaglie furono mandati fuori della città i fanciulli e i vecchi e le donne di piccolo conto che fecero di sè miserando spettacolo esponendosi alla rabbia e agli oltraggi dei nemici.

Le cose erano ridotte a miserissimi termini, no vi era più speranza di scampo. La più parte dei Toscani parteggiavano pel Neri, e i Pisani amici dei Pistoiesi per timore dei Fiorentini non li sovvenivano che di qualche danaro. A loro diesa si levò il cardinal da Prato, il quale pregato vivamente il nuovo papa Clemente V a muoversi a compassione di tanta miseria, lo indusse a scomunicare il duca di Calabria e i Fiorentilo, se non si levasero dall'assedio Il duca che per sue ragioni non voleva inimicarsi il papa parti: ma i Fiorenciloi, creato nuovo capitano, continuarono colla stessa ferocia a danneggiare il contado con ogni guiga di taglie e di ruberie. Gli assediati giunsero alle più dure estremiti: man-giarono i cavarili, e cibi peggio che bestiali (1). Alla fine sta-

<sup>(</sup>i) It pane the mangiavano I cittadini, i porci l'avriano sdegnato. Dino Compagni Lib. III.

bilirono che quando ogni modo di esistenza fosse mancato, si precipiterebbero tutti disperatamente sopra i nemici per finire tanta miseria colla vittoria o colla morte. Ma i Fiorentini che non volevano perdere il frutto di tante fatiche prevennero questo disperato partito: sentendo che veniva in Toscana come legato dei papa il cardinale Napoleone Orsini, temettero che egli impedisse loro di prender Pistoia, e si affrettarono ad averla prima che egli giungesse. Perciò offrirono agli assediati di far saive loro le persone, gil averi, la città e le castella, se si arrendessero. I Pistojesi accettaron l'offerta e dopo dieci mesi e mezzo d'assedio apriron le porte (10 Aprile 1306). I pemici vi entrarono e non mantennero niuno dei patti accordati: furono demolite le bellissime mura, riempite fosse, atterrate le torri e le principali case dei Bianchi: ii territorio fu per la più parte diviso tra i Fiorentini e i Lucchesi i quali si presero anche ii diritto di mandare ogni anno a Pistoja il Potestà e ii Capitano del popoio. I cittadini furono straziati con enormi gravezze: i magistrati intendevano più a guadagno che a giustizia. Non pochi abbandonaron ia patria, e il paese rimase povero di persone e di averi. Così la città restò desolata e pagò con troppo grave pena il peccato di aver dato vita a nuove fazioni (1).

Vinti i Bianchi in Pistoia, i Fiorentini gli perseguitarono a morte in Mugelio dove distrussero il castello di Montaccianico che avea dato loro ricovero sotto la protezione degli Uhaldini: e ivi presso murarono (1306) la terra di Scarperia perchà servisse a fronteggiare i nemici. Totte le terre degli Ubaldini furono corse e guastate, e questi alla fine non ebbero altro scampo che sottomettersi interamente al comune. Poscia i nostri corsero su quel d'Arezzo ove il cardinale Orsini si era ridotto coi Ghibellini per far guerra a Firenze. Si guastarono terre e castelli ma non si venne mai a giornata. Il cardinale usò sixtatlagemani e segreti trattati che tornarono

<sup>(1)</sup> Dino Compagni, Lib. 111, Giovanni Villani, Lib. VIII. Cap. 82. Anonimo Pistolese agli anni 1305 e 1306.

vani. Onde alla fine vedendosi buriato e vituperato nella sua dignità, rinnuovò contro Firenze interdetti e scomuniche e tornò alla corte papale (1).

Con queste vittorle sui nemici esterni, l'antica forza cominciava a rinasocre. Nell'interno della città si erano presi validi provvedimenti per rafforzare il popolo: si erano ristabilite le compagnie coi gonfaloni, si era creato (1306) l'Esecutore degli ordini della giustizia perchè vegliasse, notalo tribuno, alla difesa del popolo contro i grandi (2). Si procedeva severamente contro chiunque non obbedisse alle leggi. Il clero che non voleva pagare un'imposta vi fu costretto dalla forza. Al monaci della Badla, che non volendo pagare resisterona gli ufficiali pubblici e suonarono le campane a stormo, furono assallti dal popolo, e per ordine del comune fu guastato il loro campanile (3).

Ma la quiete non poteva aneora tornare perfetta per causa di Corso Donati il quale tirato da crudele ambizione aspirava dominar solo nella città, e non voleva uguali, ma servi. Perciò faceva congiure, si fortificava di nuovi amici, cercava seguaci in oggi partitio, vituperava l reggitori, e la atti e in parole trapassava i modi civilii. Le sue intenzioni non poterono essere più dubbie dopòchè si fio collegato oci glibellini di Toscana e Romagna e imparentato con Uguccione della Faggiola potente capo di quella fazione. Allora ai nemici fa facile il prenderlo sollevando il popolo contro di puti. Lo accusarono al Potestà di avere mire ambiziose contro la patria e di assersi perciò stretto in lega coi nemici di essa. E per torgli modo e tempo a difiendersi, lasciarono da parte i modi giuri-

<sup>(1)</sup> Giovanni Villani , Lib. VIII , Cap. 86 , 89 , 100. Dino Compagni , Lib. III.

<sup>(2)</sup> Questa incombenza, come vedensmo, fu glà più dei Gonfaioniere di Giustizia, ma poscia essendo stato il Gonfaioniere destinato ad essere come il capo supremo della Repubblica, l'Esecutore entrò nei primilivo ufficio di quello.

<sup>(3)</sup> Gievanni Villani, Lib. VIII, Cap. 87, 69.

dici, e all'accusa fecero tosto seguire l'effetto di essa. Un'ora dopo, non essendo comparso a scolparsi, lo dichlararono ribelle, e dato nella campana, andarono colle compagnie del popolo ad assalirlo. Corso si era afforzato con sbarre e serragli nelle sue case da San Piero Maggiore, ed ivi aspettava gli ainti di Uguccione. Si venne con gran furore alle mani: il popolo assali gagliardamente i riparl, e i seguaci di Corso sostennero con molto valore l'assalto e risposero con pietre e balestre. Se le genti di Uguccione che erano giunte a Remole avessero continuato il cammino, la vittoria sarebbe stata più lungamente indecisa. Ma gli ainti non vennero, e il popolo dopo lungo combattere superò ogni ostacolo, e rubò ed arse le case di Corso. Questi vedutasi fallire ogni speranza cercò scampo nella fuga, e apertasi arditamente una via tra l nemici uscì della città per la porta alla Croce. Ma insegulto dal cavalli catalani che stavano al servizio della Repubblica fu preso vicino a Rovezzano. Non soffrendogli l'animo di essere ricondotto a Firenze a dare colla spa miseria lieto spettacolo ai snol nemici, faceva promesse e preghiere perchè lo liberassero o l'uccidessero. E polchè li pregare tornò vano, egli vinto da stanchezza e disperazione si lasciò cadere da cavallo e rimase per un piede appeso alla staffa finchè un catalano con una lanciata lo feri d'un colpo mortale (1308). I monaci di San Salvi raccolsero il suo corpo, e per timore del Comune. lo seppellirono con piccolo onore. E così fini questo cittadino turbolento in cui la libldine del soprastare oscurò ogni altra qualità oporata. Dino dice che fu più crudele di Catilina romano, che la sua vita fu pericolosa, e la morte riprensibile, quantunque per essa la gente cominciasse a riposare; e ne fa il ritratto con queste parole. « Fu cavaliere di grand' animo e nome, gentile di sangue e di costumi, di corpo bellissimo Infino alla vecchiezza, di bella forma con delicate fattezze, di pelo bianco, e piacevole e savio parlatore, e a gran cose sempre attendea, pratico e dimestico di gran signori e nobili uomini, e di grande amistà, e famoso per tutta Italia. Nemico

fu de popoli e de popolani, amato da masnadieri, pieno di maliziosi pensleri, reo e astuto (1) ».

Mentre così Firenze stava fortuneggiando, le altre città italiane non godevano sorte più lieta : le private ambizioni e i furori di parte producevano dovunque tumulti, rivoluzioni, e nuovi tiranni. Era un cacciare ed esser cacciati con vicenda continua di miserande sconfitte e di scellerati trionfi. In Genova tra Gbibellini e nobili Guelfi ferveva la guerra civile che poi riuscì alla breve dominazione angloina. Le città romagnole e lombarde vedevano farsi loro tiranno ogni capo di parte. Orsini e Colonnesi travagliavano Roma con gare insolentissime. Clemente V successo (1305) a papa Benedetto aveva, per servire alle voglie del re di Francia, fermato la sede papale in Avignone ove poi la Chiesa stette per più di settant'anni in esilio e in babilonica servità. Nel regno di Napoli a Carlo secondo successe (1309) Roberto suo figlio, gran capo de'Guelfi, e ambizioso del regno di tutta Italia. Al governo dell'estrema Sicilia stava l'aragonese Federigo, a cui i Ghibellini rivolgevano le loro speranze. Le fazioni che agitavano da tanto tempo l'Italia duravano ancora molto potenti, comecchè nelle idee fossero molto mutate da quello che erano in altri tempi. Lo scopo primo dei più era sempre l'indipendenza, e per otteneria si univano a chiunque promettesse loro valido ajuto. Ma in ultima conclusione niuno voleva più sapere di dominio papale o imperiale. L'Italia dopo la morte di Federigo II non avea veduto più imperatori. Rodolfo d'Asburgo (1273-1291), conside-

(1) Dino Compagnt, Lib. III, Gievanni Villani, Lib. VIII, Cap. 96. Dante nel 24 del Purgatorio accenna alla morte di Corso per bocca di Forese fratelio di lui. Il poela dice che Firenze ogni giorno si va più spegilando di bene — ed a trista ruina par disposta — e Torese soggiunge:

Quei che più n' he coipa
Vogg' lo a coda d' una bestia traito
Verso la valie ove mai non si scoipa.
La beslia ad ogni passo va più ratio
Crescendo sempre infin ch' cila percuote.
E isocia il corpo vimente distatto.

rando che gl'imperatori col venire in Italia avevano sempre menomata la joro autorità, attese alle cose sue di Germania, e io stesso fecero i suoi successori Adoifo ed Alberto, Ailorchè fu ucciso quest' ultimo (1.º Maggio 1308) a tradimento, Filippo il Beilo re di Francia, ambizioso d'ingrandire la sua casa fece pratiche vigorose per dare la corona imperiale ai suo frateilo Cario di Valols, ii vije traditore di Firenze, Già come vedemmo, ne avea avuta speranza da Bonifazio VIII. e ora menava sue arti con papa Ciemente perchè l'antica speranza fosse recata ad effetto. Ma ii papa iasciandosi governare dai cardinale da Prato rese vano ogni briga coil'indurre la dieta alemanna ad eleggere a imperatore Enrico conte di Lussemburgo, che subito (22 Novembre 1308) fu coronato coi nome di Enrico VII. Egii era, dice Dino, « uomo savio e di nobile sangue, giusto e famoso, e di gran ieaità, pro'd' arme e di grande ingegno e di gran temperanza, d'età di anni quaranta, mezzano di persona, un poco guercio (1) ».

Enrico poco potente in Germania pensò ad afforzarsi in italia, e quivi tosto si voise con animo di ridurla a concordia e riaizarvi i'autorità imperiale caduta in basso. Se ne rallegrarono i Ghibellini fuorusciti, ma i Gueifi si disposero a fare resistenza. Principali in questo pensiero erano i Fiorentini, i quali con moito vigore e accorgimento político tentarono dapprima di distogliere i' imperatore da questa venuta, e poscia non cederono a lusinghe nè a minacce e gli negarono qualunque dimostrazione d'obbedienza e d'onore. Per sostenere con forza i loro principj si collegarono coi gueifi di Lombardia, e fecero prova di suscitare da ogni parte nemici al tedesco. Enrico giunto in Italia prese la corona di ferro a Milano (16 Gennaio 1311), ripatriò nelle città i fuorusciti di qualunque fazione, e fece sembiante di volere essere amico di tutti. Ma a tutti non erano sodisfacenti i suoi fatti. Invece di abbattere i tirapni, come la fama avea prenunziato di lui, vendeva ai signorotti titoli e privilegi, popeva

<sup>(1)</sup> Dino Compagni, Lib. 111, Giovanni Villani, Lib. VIII, Cap. 101.

i ghibellini Visconti nella signoria di Milano, e con grave detrimento delle libertà cittadine ad ogni città dava vicarii imperiali. Questi fatti e le gravi tasse che egli esigeva irritarono molti: onde Cremona, Lodi, Como, Brescia e altre città guelfe si levarono a rumore e cacciarono i vicarii tedeschi, i Florentini da lungi eccitavano la ribellione con lettere, ambascerie e danari e promesse di più larghi soccorsi. Enrico invece di affrettare il suo vlaggio la Toscana, come I fuorusciti ghibellini lo stimolavano, dovette perdere molto tempo a sottomettere i rivoltati. Trattò crudelmente Cremona: Brescia fece lunga e gagliarda resistenza, e non si rese che dopo quattro mesi, alla fine dei quali Enrico, scemo di gente e maledetto dai popoli, partì alla volta di Genova ove giunse ai 12 Ottobre (1311) (1). I Fiorentini intanto continuavano a far preparativi e difese. Quando l'Imperatore fu partito per Genova, nuovamente con danarl e pregbiere gli sollevarono contro la Lombardia, e poscia spedirono da ogni parte messaggi, e tentarono di tirare alla loro parte lo stesso re di Francia ed il papa. Al tempo stesso non avevano trascurato di afforzarsi in casa. Quantunque travagliati da turbolenze Interne e dalla carestia e dal malo stato delle arti fecero grandi spese per cingere di fossi la nuova cerchia della città e alzare fino a otto braccia le mura in più luoghl. Cercarono la moneta che loro mancava, soldarono nuova gente; si unirono al re Roberto di Napoli, e fecero stretta lega coi Bolognesi, Lucchesi, Sanesi, Volterrani, Pistoiesi e gli altri guelfi Toscani. Per aver più forza dentro e meno nemici di fuori aveano richiamati molti sbanditi. Poscla si mandarono genti a Bologna, si guardò l'Appennino, e si guarnirono le frontiere dalla parte di Sarzana e del Valdarno inferiore (2).

L'imperatore non persuaso ancora che i Fiorentini osassero di continuare a resistergli mandava di nuovo in Toscana

<sup>(1)</sup> Dino Compagni, Lib. III, Giovanni Villani, Lib. IX, Cap. 9. 11. 14. 15, 20.

<sup>(2)</sup> Dino Compagni, Lib. III, Giovanni Villani, Lib. 1X, Cap. 10. 12. 16, 17, 18, 21, 27.

a chiedere fedeltà e obbedienza. A un'ambasciata precedente Betto Brunelleschi avea pubblicamente risposto che i Fiorentini mai per niun signore inchinarono le corna. Questi nuovi ambasciatori glunti (Ottobre 1311) alla Lastra sopra Montughi spedirono un loro messo a recare gli ordini imperiali in Firenze. Il nostro Comune mandò un bando contro Il tiranno e suoi messi, e intimò loro di allontanarsi immediatamente. E poichè non partirono subito, al suono delle campane il popolo si armò e corse alla Lastra e circondò la casa degli ambasciatori e fece loro una paura grandissima. Essi ebbero per gran ventura di salvarsi fuggendo, e ricoveraronsi pei castelli dei Conti Guidi e nel territorio d'Arezzo, ove con citazioni e vane condanne sfogarono l'ira concetta contro Firenze (1).

Al tempo stesso nuove citazioni e minacce venlvano ai Fiorentini anche da Genova. L'imperatore Il citava a rendere ragione e li condannava negli averi e nelle persone se non obbedissero. Ricusarono al solito, e l'imperatore li danneggiava nel mercatanti e nelle mercanzie (2). In Toscana egli trovava favore solamente nel Pisani che coll'aiuto di lui speravano di ritornare all'antica potenza. Per agevolargli la discesa in Italia essi gli avevano mandato sessantamila fiorini. Appena giunse nella loro città (6 Marzo 1312) lo accolsero a grande onore, gli pagarono i debiti, e lo sovvennero di nuovi danari. Ivi furono ad incontrario i Ghibellini Romagnoli e Toscani. Egli si studiò di danneggiare i Fiorentini e Lucchesi, ma non intraprese nluna guerra regolare contro di essi perchè lo stringeva il pensiero di recarsi a Roma per la corona imperiale, e a quella volta si diresse per la via di Maremma, tostochè si su rinforzato di gente. Colà lo attendevano nuove difficoltà. Il re Roberto e i Fiorentini e gli altri collegati vi mandarono gente armata per impedire l'in-

<sup>(1)</sup> Dino Compagni, Lib. III, Giovanni Villani, Lib. VIII, Cap. 12, Lib. IX, Cap. 26, Muraiori, Rerum Italicarum, Tom. IX, pag. 908. (2) Giovanni Villani, Lib. IX, Cap. 29,

coronazione: essi eransi afforzati in Trastevere e al Vaticano: vi furono zuffe e battaglic con vario successo. Earico si fece coronare (29 Giugno) la San Giovanni Laterano dai legati del papa; e poi scemo molto di forze si ritirò a Tivotl, e di là stimolato dai furousciti Toscani e dal desiderio di veadicarsi del Fiorentini mosse contro Firenze. Fu festeggiato e onorato in Arezzo; prese facilmente i casselli di Montev-rothi e di San Giovanni, e poi mosse contro l'Incisa che era difesa da buona guardia di milletotocento cavalli, e molti pedoni. Offri la battaglia, ma i nostrì la ricasarono; ed egli altora per consiglio degli esuli Fiorentini che lo accompagnavano prese la via dei spalle, e ardendo e guastando le campagne, il 19 Settembre si pose a campo a San Salvi sotto Firenze.

La città avea fatto molti preparativi per la difesa : cresciuto il numero delle milizie cittadine e delle assoldate; richiamate le genti di Roma, banditl i cittadini sospetti di favorire il nemico, fermato il numero degli aiuti che dovevano fornire gli alleati. Pure all'improvviso glungere dell'Imperatore vi fu molto sbigottimento: si credè dapprima che le genti mandate a guardia dell'Incisa fossero tutte perite, e i timori non cessarono che dopo due giorni quando per vie traverse tornarono alla città. Dopo il primo sbigottimento tutti i cittadini ripresero cuore e corsero alla difesa di loro libertà. Le campane suonarono a guerra, le compagnie del popolo si raccolsero ai gonfaloni: ogni luogo fu afforzato di gente, si fecero steccatl e ripari, e il vescovo stesso co' suoi cherici, vestite le armi, andò a difendere la porta alla Croce: Poscia giunsero gli aintí da Lucca, da Siena, da Pistoia, da Prato, da Colle, da S. Geminiano, da Samminiato, da Bologna, da Gubbio e dalle amiche città di Romagna. In tutto si raccolse un esercito di gran lunga maggiore a quello di Enrico, e quindi i Fiorentini ne presero tanta fidanza che tennero aperte tutte le porte, tranne quella che dava nel campo imperiale, ed attesero a tutte le loro faccende ed industrie, come nei tempi ordinari di pace. Pure, o fosse accorgimento o poco valore,

non fecero prova di assalire l'imperatore nel campo. Nè egli dal canto suo si attentò di assalir la città, o perchè non si sentiva a bastanza forte da superarla, o perchè avesse speranza di vedere sorgere qualche rumore che gliela desse in mano senza contrasto. Vane speranze. La più parte dei cittadini alla vista dello straniero si erano recatl ad un solo votere di anteporre l'amore dell'indipendenza ad ogni altro affetto. Onde Enrico dovette rimaner contento a funestare di arsioni e di ruberie il contado, e alla fine levarsi con sua vergogna dal campo dopo avere vanamente spesi quaranta giorni sotto le mnra di Firenze. Si ritirò come sconfitto a Sancasciano ove danneggiò crudelmente le terre: poi passò a Poggibonsi ove da più parti lo batterono le genti Fiorentine, e Sanesi e del re Roberto. Alla fine assottigliato di gente, stremo di danari e di vettovaglie, e malato di corpo si ritirò a Pisa (6 Marzo 1313) (1).

Meritamente si dà lode a Firenze di avere con questa andita resistenza salvata la libertà italiana e impedito l'effetto delle pretensioni tedesche. Senza di ciò i vicarii imperali tornavano ad annullare i diritti municipali acquistatti con tante lotte, e a ripristinare l'autica servitù ai forestieri. In questa occasione i nostri, sollevando popoli e tentando da ogni parte alleanze contro il nemico, mostrarono di aver concepita l'idea di quell'equilibrio politico che debbe stare a difesa della libertà universale.

Enrico a Pisa sfogò con processi ridicoli la sua mala volontà contro i nemici, come se la sua autorità tante volte avvilita dovesse ora dargli ciò che non avea potuto ottener colla forza. Ai Fiorentini tolse ogni privilegio e giurisdizione, e il diritto di batter moneta; condannò il Comune e i cittadini a molte e gravissime pene (2). Al re Roberto come tra-

<sup>(1)</sup> Giovanni Villani, Lib. 1X, Cap. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

<sup>(2)</sup> La senienza dell'Imperatore si ha per intero nel Vol. XI delle Delizie degli Eruditi Toscani.

ditore, tolse il reame. Poi si preparò a sostenere le ninacce colla forza, e ad assaltare il regno di Napoli. Gli vennero muovi soccorsì italiani e tedeschi: I Genovesi messero al suoi servigi settanta galee: cinquauta ne armò Federigo re di Sieilia, il quale al tempo mederimo forniva di danari l'imperatore, e cominciava per lui la guerra entrando in Calabria. Si credette che il re Roberto e tutti i Guelfi fossero a grandissimo pericolo: ma a salvarnell ad un tratto sopravvenne la morte di Enrico, il quale (24 Agosto 1313) fini a Buonconvento nel territorio di Siena, e con lui cessarono le speranze ghibelline e i timori guelfi. Egli discese in Italia con grandi concetti, e non ne recò a termina elcuno. Dopo i primi successi andò di sciagura in sciagura, di vergogna in vergogna, e mori lasciando l'autorità imperiale più abietta che avanti non fosse.

Ne furono lieti i Guelfi e ne piansero i Ghibellini, i quali trasportarono il cadavere imperiale a Pisa e lo seppellirono nel duomo con grande onoranza. L'oste raccolta si disperse: i tedeschi se ne tornarono in patria, tranne un miglialo di cavalli che rimasero al servigio di Pisa. I Pisani si trovavano in peggior condizione di tutti. Per l'Imperatore si erano impoveriti di danari e di gente, e con questi sacrifizi non avean fatto altro che eccitare maggiormente le ire dei Guelfi vicini. Ora nel colmo delle sciagure cercarono scampo in qualche potente che li difendesse. Offerta invano la Signoria della loro città a Federigo di Sicilia e ad altri, si rivolsero ad Uguccione della Faggiola, un valoroso mastro di guerra che nelle lotte dei Ghibellini si era segnalato per prove stupende. Per esse era divenuto come il capo di parte ghibellina in Toscana e in Romagna, e in molte città aveva esercitato la carica di potestà e di capitano del popolo. Il suo nome suonava terriblle: era fiero in vista, grande e robusto del corpo, trattava armi più gravi che altro uomo mai. La fama narrava che da sè solo era stato bastante a sostenere l'impeto di un esercito, e a ristorare le più disperate battaglie, e che all'ordine e alla forza univa le arti dell'ingegno e del bel favellare (1).

Chiamato al governo di Pisa mentre era misacciata dai Guelfi di tutta Toscana, ei rialzò per breve la caduta fortuna di essa, e la condusse al trionfo. Dapprima volse le armi contro i Lucchesi per riprender loro le castella che avevano tolse ai Pisani negli ultimi tiempi. Dopo lunga e accanita guerra di arsioni, di prede e di tradimenti, alla fine s'impadroni di Lucca (14 Lugito 1314), ne cacciò i Guelfi e vi ristronò i Ghibellini e saccheggiandola per otto giorni con furore bestiale la ridusse all'estremo della miseria. Dopo applicò l'animo all'impresa maggiore che si potesse tentare in Toscana, alla guerra contro Firenze (2) in Toscana, alla guerra contro Firenze (2) in Toscana, alla guerra contro Firenze (2) in Toscana, alla guerra contro Firenze (2).

I Florentini non giunti a tempo per salvare gli alleati Lucchesi, fecero ogni sforzo per impedire i progressi di Uguccione. In Valdarno occuparono i castelli di Fucecchio, di Santa Maria a Monte, di Montecalvi, di Castelfranco e Montopoli; e in Valdinievole, quelli di Montecatini e di Monsummano, e quivi col Guelfi cacciati di Lucca si afforzarono per fronteggiare il nemico. Poscia siccome fino dall'anno avanti si erano dati cogli altri guelfi in signoria del re Roberto, lo richiesero di capitano e di ajuti per fare validamente la guerra. Roberto mandò l'uno dopo l'altro i suoi fratelli Piero conte di Gravina e Filippo principe di Taranto con ottocento cavalieri eletti. Il principe era poco savio e male avventuroso in battaglia: Piero era giovane, gentile di modi e senza regio orgoglio. Perciò i Fiorentini lo ebbero caro e gli dettero molta autorità e per suo mezzo trattarono la pace cogli Aretini, onde non avere a pensare ad altro che alla guerra contro Uguccione. Questi di fatti correva tempestando e trionfando per quasi tutta Toscana. Prese molti castelli, travagliò i Vol-

Giovanni Villani , Lib. 1X , Cap. 34. Ammirato , Lib. 1V. Veltro pag. 22.

<sup>(2)</sup> Giovanni Villant, Lib. 1X, Cap. 58. 60.

terrani e Samminiatesi, cavalcò su Pistola tentando di averla colle armi e col tradimento, e alla fine si pose ad assediare Montecatini, il più forte castello che in Valdinievole restasse in potere dei Guelfi. L'esercito di Uguccione che oltre alle masnade tedesche e le genti di Pisa e di Lucca avea gli aiuti dei Ghlbellini lombardi e toscani, era forte di molti pedoni e di 2500 cavalli. Perciò l'assedio fu stretto in maniera che i castellani furono presto ridotti all'estremo. I Fiorentini accorsero in aluto (16 agosto 1315) con grandissimo numero di fantl e 3200 cavalli. Questo esercito si componeva delle milizle cittadine e degli aiuti venuti da Napoli, Bologna, Perugia, città di Castello, Agobbio, Romagna, Siena, Pistoia. Prato. Volterra. Colle e dalle altre città della lega. Posero Il campo lungo la Nievole: Uguccione stava sull'altra riva guardando ogni passo perchè Montecatini non fosse soccorso. Passarono plù giorni la scarammucce e piccoli assalti. I nostri, fidenti nel numero, avevano poco ordine e molta baldanza, mentre il nemico temendo assal stava sull'avviso e teneva buona condotta. Ma a pulla si procedeva, perchè nè Uguccione levava l'assedio, nè i nostri poterono dar soccorso al castello. Mentre le cose stavano in questi termini, I Guelfi di Valdinievole e del contado di Lucca, incuorati dalla presenza dell'armata fiorentina, si levarono in armi, e chiusero ad Uguccione il passo delle vettovaglie. Ond' egli vedendosi costretto a levar l'assedio per non morire di fame, la notte del 28 al 29 d'Agosto arse gli alloggiamenti e I ridotti e cominciò a ritirarsi con animo di ricondursi a Pisa, o di mettersi alla ventura della battaglia se i nemici volessero impedirgli la ritirata. Al far del glorno vedendo ciò i Fiorentini levarono anch'essi il campo, e senza ordine e consiglio attaccarono il nemico con sicurezza della vittoria, perchè lo crederono vòlto in fuga. Ma Uguccione che erasi scelto un luogo vantaggiosissimo, ad un tratto si rivolse ben ordinato e forte contro di loro. Francesco suo figliolo e Giovanni Giacotto Malispini fuoruscito fiorentino, che col pennone imperiale conducevano cencinquanta prodi cavalieri, dettero dentro nell'avanguardia degli ansiliari di Colle e di Siena e in breve la disordinarono e ruppero. Poscia arditamente si spinsero avanti sulla cavalleria fiorentina che era col conte di Gravina: ma quì la resistenza dei nostri fu gagliardissima: gli assalitori furono tutti tagliati a pezzi, e l'insegna imperiale fu gettata nel fango. Allora Ugnocione venendo alla riscossa con più di ottocento cavalieri tedeschi con gran furia assalì da ogni parte i nostri non bene schierati, nè armati. Vani furono i molti sforzi della cavalleria fiorentina per resistere a questa tempesta: la disfatta dei Guelfi fu pieua per la troppa fidanza che essi ebbero di sè, e pel poco senno lei capi. Millecinquecento furono i prigioni, duemila gli uccisi dal ferro, o affogati nella Gusciana e nelle circostanti paludi mentre fuggivano. Il Principe di Taranto che forse aveva avuto più colpa nella disfatta, si salvò colla fuga lasciando morto il suo figlio. Del Conte di Gravina non si trovò mal il cadavere: molti furono i morti tra i più valenti guerrieri. Firenze, Napoli, Bologna, Perugia e tutte le altre città della lega piansero e si vestirono a lutto dopo questa fatale giornata. Ma neppure pei nemici la vittoria fn allegra. Vi perì il figlio di Uguccione con moiti soldati, e non pochi tra i più valenti combattitori rimasero spenti o feriti (1).

Dopo la battaglia, Montecatini e Monsummano e altri castelli si arresero al vincitore. I Fiorentini ad eccezione dei morti nella battaglia, non riceverono altro danno. Non shlgottiti per questo infortunio, soldarono nuove genti, si providero di altro Capitano, stecarono i fossi e si afforzarono contro ii nemico, se continuasse l'impresa contro di loro. Ma la fortuna che aveva tanto favorito Uguccione, ora istannamenta gli si viotes sinistra. Tornato a Pisa egli si dette a feste e trionfi, e divenendo insolente oltre l'usato, usurpò ogni autorità, cominciò a tiranneggiare fleramente Pisani e Lucchesi, e chiunque gli fosse sospetto uccideva. I popoli

Giovanni Villani, Lib. IX. C. 68, 70, 71, 72. Anonimo Pistoiese agli anni 1314 e 1315. Ammirato, Lib. IV. Sismondi, Repubb. Bal Cap. 28.

sdegnosi della schiavità si levarono in armi e lo scacciarono dall'una e dall'altra città. Invano egli tentò di riacquistare la perduta potenza, e dopo vario ramingare si riparò a Verona, dove con Grande della Scala, capo principalissimo dei Gbibelliai di Lombardia, raccoglieva e ospitava tutti quelli che valessero per qualche vitti di braccio o d'ingegno.

Quivi Uguccione si ritrovò col gran florentino, cui già colle sue imprese avea dato speranza di riaprirgli le porte della inesorabile patria. Dante avea veduto la prima volta il Faggiolano ad Arezzo al cominciar dell'esilio: poscia prese maggiore dimestichezza con lui e lo credè per un momento atto a rigenerare e riunire l'Italia e ricacciare nell'Inferno la belva che amoreggiava i tiranni. Ora, caduto Uguccione, sperava la salute d'Italia dal gran ghibellino lombardo che gli dava ricovero, e la sperò da tutti quelli che si mostrassero capaci ad operare grandi fatti. Ouesto generoso pensiero agitò tutta la vita dell'esule, mentre lo tormentava il desiderio di tornare alla sua bella Firenze, da cui era stato cacciato con inginsta sentenza. Per cessare questo tormento del hando usò di ogni arte: s'ingegnò di rendersi caro al suol concittadini con studi ed opere che gli acquistassero fama, fece pratiche amichevoli coi capi del fiorentino governo, tentò di rientrare in patria colle armi e fu cogli altri fuorusciti all'impresa della Lastra, dopo la quale sentì farsi più acerbo lo strate dell' esilio, perchè al danno si uni la vergogna del poco senno e del poco valore degli esuli a quello sciagurato tentativo. Allora cominciò a dispregiare i suol compagni d'infortunio. e reputò bello il farsi parte da sè stesso. Alla venuta di Enrico VII si esaltò a nuove sperauze e si fece ghibellino ardeutissimo, e salutò l'imperatore come il verace salvatore d'Italia. Quando queste speranze furono fallite, Dante ne fu più desolato d'ogni altro, perchè avendo in quella esaltazione vilipeso Firenze che resisteva allo straniero, si era più che mai chiusa la via al ritorno. Pure sostenne intrepidamente ogni sventura. e dalla lotta colla fortuna uscì sempre più grande. Mentre sospirava con ardente affetto la patria, e sentiva e diceva non

esservi al suo cuore pena più grave dell'esilio, non si abbassò mai a supplicazioni e a lamenti codardi, e nei patimenti ritenne tutta la nobile alterezza dell'animo. Soffri la povertà, provò come il pane altrui sa di sale, e ramingò di paese in paese generosamente fremendo e protestando contro le ingiurie della fortuna, e vituperando coloro che coi beneficii presumono di avvilire le anime grandi. Allorchè gli fu offerta la speranza di ripatriare, purchè si presentasse in atto supplichevole di reo e chiedesse perdono e pagasse un'ammenda, egli rispose con queste sublimi parole a chi avea fatto pratiche per il suo ritorno. « È egli orrevole cotesto modo, onde Dante Alighieri è in patria richiamato, dopo sostenuto nn esilio di forse tre lustri? Si fatta retribuzione meritavasi dunque una coscienza a tutti manifesta? Sì fatta, i sudori e le fatiche continovate negli studi? Lontano dall'uomo seguitatore di filosofia, la sconsigliata viltà di nu cuore fangoso, di sostenere, quasi costretto dalla infamia, di essere offerto a modo di certo saputello e d'altri sì fatti. Lontano dall' uomo che predica la giustizia il pagare di sua pecunia per ingiuria patita, e a chi la fece, come a benefattori. Questa, Padre mio, non è la strada, onde tornare alla patria: ma se altra per voi o per altri dappol fie trovata, che alla fama e all'onore di Dante non deroghi, per quella con passi non lenti mi metterò. Che se per niuna cotale si entra in Firenze, in Firenze non entrerò io mai. E che? mi fie dunque conteso isguardare, dovunque mi sia, la spera del sole e delle stelle? non potrò forse speculare dappertutto dolcissime veritati di sotto del cielo, ch' lo prima non mi faccia inglorioso anzi ignominioso al popolo fiorentino e alla sua gran villa? pane certo non mi mancherà (1) ».

E continuò a patire, e a predicare la giustizia confortandosi nella speranza della fama che presso ai futuri verrebbe ai

Quesia leitera scriita in lalino ai conserva nella Laurenziana di Firenze, ove fu scoperia o pubblicata da Ugo Foscolo, del quate è anche la iraduzione da noi recala.

suoi atti generosi e suoi nobili pensieri. Colla Dirina Commedia per cui pati fami, freddi e vigilie intese a rendere migliori gli uomini a cantare la rettitudine e a vendicare l'oltraggista giustizia. E a questo effetto chiamó in soccorso il clelo e la terra, e raccolse con amore in un volume:

## Ciò che per l'universo si squaderna.

A nome di Dio si fece dispensatore delle pene e dei premil : nelle tenebre infernali eternò l'infamia dei tristl, e tra la musica della luce celeste cantò gl'immortali inni dei giustl. Co'suoi pensleri egll abbraccia tutta l'umanità e tutti i tempi, ma sopra ogni cosa prende di mira la patria e l'età sua. Impreca alle discordie civili che straziano tutta la patria italiana: morde la vana gente di Slena, i botoli ringhlosi di Arezzo, I barattieri di Lucca, le frodolenti volpi di Pisa, i Pistoiesi che avanzano in mal fare Catilina, I Romagnoli tornati in bastardi; colpisce i pastori in veste di lupi rapaci, le cocolle divenute sacchi di farina ria, e le laide opere di quelli che fattosi Dio dell'oro e dell'argento, contristano il mondo, calcando i buoni e sollevando I pravi. Scaglia i fulmini della sua parola ovunque scorga il male, nè ha riguardo a grandi o a piccoli, ad amici o nemici. La sua ira non ha confini e si precipita su tutte le Italiane città e su tutti l re della terra. Non cessa mai e nei versi e nelle prose di percuoter Firenze che lo aveva ingiustamente cacciato, e nell'opera del Volgare eloquio è spinto dall' ira fino a togliere alla patria il vanto di quella favella che egli stesso col fatto rendeva più splendida. Ma altrove i biasimi colle lodi largamente compensa: e come di vituperio ai rei, è larghissimo sempre ai buoni di encomio e non lascia mai niuna virtù Illaudata. I suoi canti si popolano degli erol e dei grandi caratteri di quella fortissima età i quali anche in mezzo ai tormenti conservano degni atti e loquela. Colla libertà d'un genio originale più che altri mal, e cogli ardimenti più grandi della fantasia, egli non rompe ma il freno dell'arte, e non ha bisogno di stranezze per esporre qualunque più alto pensiero. e per dare vita e persona a tutte le plù sublimi astrazioni. Ma a noi non è permesso in questa brevità trattenerci a discorrere del magistero e delle eterne bellezze del poema di Dante. Basti aver toccato della grandezza del cittadino il quale anche negli sdegni amò sovranamente la patria, e la desiderò grande e potente. Nel trattato della Monarchia, meglio che altrove, fece la sua professione di fede politica e ripose la salute d'Italia in un imperatore che con forte braccio la rinnisse. Di ciò egli è stato altamente ripreso, e si è detto che volendo un gran fine, l'ira lo faceva errare nei mezzi per giungervi. Noi non vogliamo difenderlo in questo. Diremo soltanto che se egli s'Ingannò, più stranamente s'Ingannano o ingannano quelli che oggi cercano salute alla patria nell'idea contraria, e tentano con grande anacronismo, di richiamare a vita le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini.

Williams and the control of the cont



## VII.

LA GURRIA CASTRUCCINA. — RIFORME NALLE ELEZIONI DEI MAGISTRATI. — NUOVI ACQUISTI DELLA RIFUB-BLICA. — LEGA CONTRO LO STRANIERO. — GRANDE INONDAZIONE DELL'ARNO. — GUERRA CONTRO MA-STINO DELLA SCALA.

(1317-1339)

La libertà è una merce preziosa che non si compra a dance, ne si mantiene coll'aiuto di braccia pagate. Chi non sa conquistaria e difenderia col proprio valoro, la vede esposta di continuo a grave pericolo, e alla fine la perde senza riparo. Gi' Italiani nel XII e XIII secolo si sottrassero al giogo barbarico perchè con ardente cuore, con possenti sforzi e con indomabile costanza lottarono contro i crudeli oppressori. Quelli furono i giorni di gioria dei nostri magnanimi padri. Ma quando essi mutando modo e costume affidarono la propria difesa a braccia strainere e vendule, perderono ad un tratto la sicurezza e l'onore: i difesosi si fecero loro tiranni, e la a sicurezza e l'onore: i difesosi si fecero loro tiranni, e la

libertà acquistata con tante prove gloriose cedè il luogo a un dispotismo brutto delle più feroci nequizie. Così avvenne a tutti i popoli lombardi che trovarono un padrone in ogni capitano chiamato a difenderli. Così era avvenuto anche ai Pisani se ad un tratto con forte e concorde volere non sapevano liberarsi dal vincitore Uguccione. Pure I tristi esempi non assennavano i popoli cui sorrideva ancora la libertà. Contenti all'esercizio delle arti e del governo civile non si prendevano cura delle militari faccende, e continuavano a dare la propria difesa a harbare milizie e a perfidi e ambiziosi capitani che tradivano amici e nemici. Causa potissima delle sciagure d'Italia nel secolo XIV e dappoi, furono le compagnie di ventura, le quali ebbero la prima origine in quei soldati tedeschi rimasti tra noi dopo le scorrerie dell'imperatore Enrico VII e de'snoi successori. Questi soldati mercenarii ridussero a un vitupero l'arte onorata della milizla, e tradirono e disertarono gli Stati cui avevano venduta l'opera loro, ogni volta che il nemico gli allettasse con premii maggiori. Anche Firenze ne soffrì grandi disastri, e per colpa di essi fu vicina a soccombere nella guerra contro Castruccio che ora ci apparecchiamo a parrare: ma fosse provvidenza o fortuna. la nostra città potè per lungo tempo uscir salva da questi mali, finchè non fu costretta anch'essa a cadere sotto ai tradimenti di un infame soldato da Perugia che avea giurato difenderla.

Dopo la sconfitta di Montecatini i Guelfi di Firenze si divisero nuovamente in due parti, l'nna delle quali amava la signoria del re Roberto e l'altra l'odiava. I nemici del re essendo più potenti perchè avevano in mano il governo, si argomentarono di annuliare l'antorità del regii vicarii per mezzo d'un capo di polizia chiamato Bargello a cui affidarono tutto il potere esecutivo. A questo effetto fecero venire un Lando d'Agobbio cumo feroce, il quale rizzate le manasje a piè del palazzo del Priori, mandava attorno suoi sbirri ad artarare i cittadini con varii pretesti, e senza ninn processo o regolare giudizio uccideva rei e innocenti. Falsificò la mo-

neta, imperversò in mille guise e riempi tutti gli animi di tanto sayavento che alla fine colla mediazione dei red il Napoli i cittadini si liberarono da questo flagello, e la città tornò a buona concordia. Il re Roberto si adoprò anche a fare la pace tra i Guelli e Ghibellini toscani, e sebbene ostassero alcuni dei nostri, desiderosi di vendicare la sconfitta di Montecatini, fu da ultimo concluso l'accordo (Aprile 1317), e per espe-Firenze riacquistando la sua antica libertà di commercio nel porto pisano, avanzò e migliorò assai di stato (1).

La guerra intanto si faceva ardentissima nell'Italia superiore, ove la parte ghibeilina era afforzata e governata da Matteo Visconti e da Can Grande di casa Scaligera. Ma questi contrasti di fazione nulla giovavano al popolo, il quale oramai tornava nell'abiezione da cni era usclto colle poderose battaglie combattute già per l'indipendenza. A Genova la ilbertà era contristata dai furori di parte. Doria e Spinola ghibellini, Grimaldi e Fieschi guelfi si facevano empia guerra. Alla fine cacciati quelli da questi, fu creato signore della città il re Roberto, il quale già potente per la signoria di varli luoghi dei Plemonte, meditava, di concerto coi Papa, la conquista di tutta l'Italia. I fuornsciti, aiutati dai ghibellini di Lombardta e degli altri paesi italiani e fino dail'Imperatore di Costantinopoli, Intrapresero l'assedio di Genova che fece grande rumore pel mondo, e che fu levato dopo dieci mesi, polchè nè le molte forze ghibelline, nè il senno guerresco di Marco Visconti valsero a superar la forte città. I Fiorentini dettero validi ajuti agli assediati di Genova, e sovvennero più volte di denaro e di gente i Guelfi lombardi, finchè non farono costretti a rivolgere tutte le forze a guardare il loro territorio da un gagliardo nemico vicino. Questl era Castruccio, il quale come capo di Lucca rinvigoriva la parte ghibellina in Toscana, e vi ridestava grande incendio di guerra. Castruccio Castracani degi' Interminelli è una di quelle grandi figure che tratto tratto s'incontrano in questi templ di grande energia.

<sup>(1)</sup> G. Villani. Lib. 1X, Cap. 76, 79. 82.

Aveva ingegno flero e gagliardo, e nei travagli sentiva crescersi l'animo: era mirabile in opera d'armi e di senno; usava le astuzle, le perfidie e la fredda ferocia ogni volta che le credesse conducenti al suo fine. Si propose di dominar la sua patria, e vi riuscì, abbagliando e trascinando le menti della moltitudine, che lusingata da miseri trionfi crede sue le glorie dei tiranni, e in questo errore dimentica la libertà e si sottopone a gravissimo giogo. Castruccio bandito da Lucca col Ghibellini fino dal 1300 trasse la prima giovanezza orfano ed esule e ramingò per Francia. Inghilterra e Fiandra ove si segnalò per destrezza di corpo e per grandi fatti nelle armi. Tornato poscia in Italia si acquistò la stima e l'amore d'Uguccione, che lo restituì alla patria e ne adoprò il braccio e il consiglio. A Montecatini Castruccio, essendo capitano d'una schiera, si comportò da quel prode che era, e molto contribuì alla vittoria. Ma Uguccione, invece di rimeritare gli ufficii del giovane valoroso, adombrò della grazia e del credito che lo vedeva acquistar coi Lucchesi, e colto un pretesto, ordinò che fosse spento. Mentre si facevano i preparativi per tagliargli la testa, il popolo lucchese proruppe ad aperta rivolta contro Uguccione e, cacclatolo, elevò al grado di capitano il giovane prigioniero. Questi facendosi sempre più ammirare pe' suoi forti fatti, e governandosi con molta destrezza si rese facilissima la via al principato. Per conseguir questo effetto si fortificò coll' alleanza dei Ghibellini lombardi e toscani, e si cinse di venturieri e banditi, a cul seppe ispirare obbedienza e coraggio. Vedendo che la guerra e le vittorie erano modi certi per sostepersi e ingrandirsi, cercava tutte le occasioni di menare le mani. Quindi colla miglior voglia del mondo obbedì a Matteo Visconti, che per allontanare i Fiorentini da Genova e dalla Lombardia, proponeva che si muovesse loro la guerra in Toscana. Quantunque vi fosse pace tra Lucca e Firenze, Castruccio repentinamente, e senza aver fatta niuna dichiarazione di guerra, corse (Aprile 1320) armata mano la Valdinievole e il Valdarno inferiore, prese i castelli di Cappiano, di Montefalcone, e di Santa Maria a Monte, guastó le terre intorno a Fuccechio, a Vinci e a Cerreto fino a Empoli, e se ne tornò trionfante a Lucca, senza aver ueppure veduto i nemici che ardissero farglisi incontro. Poscia incuorato da questi buoni successi si volse ad aiutare da sè stesso i gibilelliri di Genova, e per via recò in suo potere molti luoghi di Garfagnana e di Lungiana, e avrebbe proceduto più innanzi se I Fiorentini correndo al la loro volta le terre di Lucca non lo obbligavano a tornare precipitosamente alla difesa delle cose sue. I due eserciti stettero a fronte per due mesi in Valdinievole sulle rive della Gusciana, e poi se ne tornarono a Lucca e a Firenze senza essersi fatti alcun danno (1).

Oui comincia una lunga serie d'assalti, di plccole zuffe, di ruberie, di guasti, di arsioni. Le belle contrade di Valdinievole, del Valdarno, e i territorii di Pistoia, Prato e Firenze furono messi a sacco ed a fnoco. Gli storici contemporanei fanno un continuo narrare di castelli guasti e distrutti, di tradimenti e perfidie di capitani, di grandi sventure, e di crudelissimi atti, sui quali lo trascorro rapidamente per menomare il fastidio ai lettori ed a me. Castruccio usciva sulla campagna gagliardo degli aiuti dl Lombardia, di Pisa, d'Arezzo, e di tutti i Ghibellini toscani. I Fiorentini minacciati quasi da ogni parte si collegarono col Marchese Spinetta Malaspina Signore di Lunigiana, il quale comecchè ghibellino, era nemico a Castruccio perchè lo sapeva avidissimo de'suoi possessi. Poscia soldarono gente e capitani stranieri, da cui furono mal serviti e traditi. Nel 1321, mentre il Malaspina assaliva Castruccio alle spalle, i postri entrarono minacciosi nel territorio Lucchese e cinsero d'assedio Monte Vettolino. Castruccio venendo poderoso contro di essi li sforzò a ritirarsi, e poscia

<sup>(1)</sup> G. Villani. Llb. 13., Cap. 57.90. 93. 94. 93. 97. (20. 106. 111. 115. Sc Castruccio, olitro alle Storic Lucchei de vedere la vila che ne scrisse il arcetto representa si con la compara della maratori. Si trova tra gli scrittori delle cose italiche raccolli dai Maratori. Tom. X.I. La vila che ne scrisse il Macchiarelli da ur nomano, ove pare che il Segretario Fiorenino si proposesse di comporre, a sua fanissia, il modello di un gran capitano e non altro.

si avventò contro il Signore di Lunlgiana e gli tolse anche Pontremoli, e lo costrinse a ripararsi a Verona. Al tempo stesso si assicurava anche de' sudditi facendo in Lucca una fortezza magnifica ove pose la sua residenza (1). Nei paesi vicini studiava di afforzarsi collo spavento, colle lusinghe e coi tradimenti. Vedendo quanto utile sarebbe stato il possedere Pistoia per ridurre di là i Fiorentini alle strette, volse tutti i suoi desideril verso di quella, e da Serravalle ove avea fabbricata una forte rocca, scorreva continuamente il contado pistojese empiendolo di devastazioni e rovine, e facendo degli abitanti governo crudissimo. Il popolo per campare da tanti mali cercava di venire a trattati col fiero nemico, e in questa voglia era assecondato dall'Abate di Pacciana Ormanno Tedici. Questo abate non era da commendare nè per senno politico, nè per alcuna virtù civile o gnerresca, ma grande avea l'ambizione del dominare, e per saziarla lusingava a suo potere la moltitudine onde essere da quella fatto Signore di Pistoia. In quest' Idea egli si maneggiò perchè si concludesse una tregua con Castruccio mediante un tributo annuo di tremila fiorini, e venne a capo del suo intendimento. Vane furono le rimostranze dei Fiorentini che facevano vedere quanto poco fosse da fidare nello sleale Signore di Lucca: invano si offrirono di dare ai Pistojesi gli ainti necessari a liberarsi dai danni che pativa Il loro contado. Il tristo Abate con piccole arti e meschine malizie sturbò ogni loro tentativo: fece prova di uccidere a tradimento i Guelfi pistolesi che volcvano la patria libera, e cacciatili dalla clttà per via di perfidie, coll'aiuto della plebe se ne fece Signore. Ma della Signoria ebbe più il nome che l'effetto, perchè, essendo uomo da nulla, i suoi consorti e parenti, e specialmente il nipote Filippo Tedici, regolavano tutto a lor senno, c rubavano a man salva il Comune e le singolari persone. L'Abate credeva di potere ingannar con parole anche Castruccio: ma

Fu chiamata l'Augusta e popolarmente la Gosta, ed era nel luogo occupato oggi dal Palazzo Ducale.

questi che invece di parole e di goffe lusinghe fratesche voleva ia Signoria di Pistoia, vedendo di non poterla aver per trattato, si preparava a prenderla colla forza; e per primo passo s'impadroni della montagna pistoiese, d'onde sperava a tempo opportuno potersi precipitare sulla città. Il pensiero di ridurre in poter suo tutta Toscana gli agitava fieramente lo spirito, e per conseguire questo intento non risparmiava crudeltà. perfidie e conglure. I Fiorentini dal canto loro tennero pratiche contro di lui in Valdinievole, e fecero accordi coi Genovesi perchè lo molestassero dalla parte del mare. Egli tirò a sè il capitano fiorentino Iacopo da Fontanabuona con dugento soidati friulani, corse di nuovo il Valdarno, e nei Lugiio (1323) con seicentocinquanta cavalli e con quattromila pedoni sl avanzò sotto Prato per forzar la terra a pagargli un tributo. I Pratesi spaventati corsero ratti a chieder soccorso a Firenze. I Fiorentlni in questo grave pericojo chiamarono tutti i cittadini alle armi. e bandirono che sarebbero restituiti alla patria tutti quei fuoruscitl che accorressero alla difesa di lel. Ne vennero quattromila, i quali uniti alle truppe cittadine e assoidate composero un esercito di millecinquecento cavalli e di ventimila pedoni. Ne dettero il governo ai conte Novello di Napoli capitano non atto a condurre un'impresa siffatta, e marciarono al soccorso di Prato. Al loro appressare Castruccio credè bene non mettersi ai rischio deila battaglia, e nella notte sloggiò e si ritirò a Serravalle. i popolani fiorentini che erano nell'esercito volevano che s'inseguisse, che si andasse a disertare le sue terre, e ad assediarlo pella sua stessa città. Ma a questo ardimento contrastavano i nobili avversi alla gloria e all'ingrandimento del comune, perchè in ciò vedevano un ostacolo di più all'effetto dei ioro pensieri di dominazione. Insorse una fiera discordia, e bisognò mandare a Firenze a chledere il parere dei Priori. Essi pure erano divisi di animo, e non si poterono accordare, finchè il popolo minuto accorso alla piazza minaccioso e gridante battaglia, battaglia, e morte ai nemici della gloria del comune non li costrinse a dare ordine che l'oste procedesse contro il nemico. Il 9 Lugijo l'esercito giunse a Fucecchio ove la discordia si riaccese più

viva, e i nobili in nessun modo non vollero entrare nel territorio di Lucca. I popolani fremevano, ma non vi ebbe riparo, e bisognò desistere vergognosamente da un' Impresa, la quale se fosse stata condotta da animi concordi e da savio e valoroso canitano avrebbe abbassato il tiranno lucchese e Impeditogli di volgere nell'animo pensieri maggiori contro Firenze. I nobili furono cagione anche di un altro scandalo, il quale poco mancò che non producesse grandissimo danno. Essi consigliarono agli esuli guelfi, cui era stato promesso il ripatriamento, di recarsi armati a Firenze prima che l'esercito vi rientrasse. Questi andarono, ma il popolo e la Signoria vedendoli venire in attegglamento minaccioso entrarono in gran sospetto, e invece di mantenere la data promessa, chiusero loro le porte in faccia. Gli esuli allora fecero prova d'avere colle pratiche segrete e colla forza ciò che veniva loro ingiustamente negato. Fu ordita una trama e fu stabilito che in un giorno disegnato. mentre i nobili farebbero nascere un tumulto in città, gli esuli accorrerebbero armati alle porte e, congiuntisi coi loro amici di dentro, disfarebbero il popolo, toglierebbero gli ordini della giustizia, e riformerebbero lo stato a loro talento. Per buona ventura il reo disegno non potè colorirsi. La congiura fu scoperta . Il tumulto mancò, e gli esuli trovando ben guardate le porte, doverono ritirarsi senza avere nulla operato. Si volevano punire i consiglieri della trama, ma in questi tempi difficili per le cose esterne si temè di scoprire troppi rei, e quindi non si procedè che contro certi capi, i quali, furono condannati a un' ammenda e a sei mesi d'esilio, e furono Amerigo Donati figliuolo di Corso, Tegghiaio Frescobaldi, e Lotteringo Gherardini (1).

Questi erano tempi di molto travaglio pei nostri, i quali dovevano stare in guardia contro i nemici interni, difendersi dal Vescovo d'Arezzo che combatteva contro di loro nella Toscana orientale, e al tempo medesimo erano obbligati a mandare aiuti in Lombardia per la grossa guerra che la parte

Yedi l'Anonimo Pistoiese agli anni 1321, 1322 e 1323, G. Viliani.
 Lib. 1X., Cap. 127, 135, 146, 154, 208, 209, 214, 219.

guelfa vi faceva contro i Ghibellini. Ma il nemico pericoloso era sempre Castruccio perchè non cessava di combattere da ogni parte con le armi e con le insidie. Si provò a prender Pisa con una congiura, onde di là aver comodo di molestar i Fiorentini nel loro commercio marittimo: poscia ripetè le correrie e le arsioni in Valdarno: ma i nostri non sbigottiti to batterono in piccole zuffe a Fucecchio, e a Castelfranco. Egli ordinò tradimenti anche in Firenze e in Prato, ma non fruttarono altro che condanne di morte a quelli, che davano mano alle sue arti Iniquissime. Miglior successo ebbe in Pistoia ove trovò un traditor più fortunato in Filippo Tedici. Questi sino dall'Agosto del 1324 tolse la città all'Abate di Pacciana, e se ne fece signore. Dapprima continuò a pagare a Castruccio il tributo già stabilito, e poi usò ogni sorta di astuzie per darla in potere al medesimo. Uno scelleratissimo nomo era questo Filippo: per mezzo di un frate Gregorio trattava segretamente col tiranno di Lucca, e al tempo stesso dava intendimento anche ai Fiorentini di porre in loro mano la città perchè non sospettassero dei suoi veri disegni. Ambizioso di far parentado con Castruccio sposandone la figlia Dialta uccise di veleno la propria moglie mentre si apparecchiava a uccidere la patria col veleno della tirannide. Preparati I tradimenti, il 5 maggio (1325) introdusse Castruccio, e sua gente in Pistola. Vi ebbe gran rumore perchè i buoni cittadini non volevano sulle spalle il tiranno, ma non fu possibile fare resistenza: molti dei Guelfi fuggirono, e i soldati fiorentini che vi erano a guardia furono spogliali e rubati. Castruccio corse la città, e la tenne come paese soggetto, il Tedici ebbe in premio Dialta e diecimila fiorini per dote: la patria gli dette infame nome di traditore che gli dura perenne anche nella memoria dei tardi nipoti. Il tristo frate che era stato mezzano all'iniqua pratica fu fatto priore in San Frediano di Lucca (1).

Vedi l'Anonimo Pisiolese agli anni 1324 e 1325. G. Viliani. Lib. IX, Cap. 220. 230. 233. 252, 289, 292, 294.

I Fiorentini dopo aver tentato vanamente di riparare a questo danno che rendeva più formidabile il tiranno di Lucca, si dettero con tutte le forze ad Impedirne gli ulteriori disegni, e si prepararono rapidamente ad una guerra gagliarda. Già avevano assoldato millecinquecento cavalli stranieri: a questi si aggiunsero mille cavalieri fiorentini che prontamente si armarono a proprie spese, e comparvero in grande sfoggio di cavalli, di arnesi e di splendide vesti: i pedoni, tra quelli di città e del contado, furono più di quindicimila: e tutto l'esercito, allorchè a guerra cominciata furono giunti gli aiuti delle amistà, sommò ventimila fanti e a quattromila cavalli. Mai il Comune non radunò un oste sì bella e magnifica: vi erano più di ottocento trabacche e padiglioni e tende di lino: il mantenimento del tutto costava più di trentamila fiorini ogni dì. Il snpremo governo della guerra fu dato allo spagnolo Raimondo di Cardona che aveva combattuto lungamente per la lega guelfa in Lombardia dapprima con buona e poscia con mala fortuna. Il 12 Giugno (1325) al suono delle campane, col carroccio e con tutte le solennità di guerra, l'oste mosse per la via di Prato contro il nemico. Arrivati su quel di Pistoia, e disertate le campagne e abbattuti molti castelli fecero braverie sotto le mura della città correndovi a dispregio il palio di San Giovanni. e sfidando Castruccio a battaglia, Egli inferiore di forze non accettò la sfida e si tenne fermo In Pistoia. Onde Il Cardona dopo aver fatta inutile prova di varii strattagemmi, marciò in Valdinievole dalla parte di Fucecchio e passò la Gusciana. Castruccio allora vedendo che lo stato suo era a grave pericolo corse anch' egli in Valdinievole, e cogli aiutl che potè avere dai Ghibellini toscani si afforzò a Vivinaia, a Montechiaro e al Ceruglio (1) per impedire da quelle alture che i nemici procedessero più incanzi nel territorio di Lucca. L'oste fiorentina però non ristava: in breve prese Cappiano e Montefalcone, e ai primi d'agosto sl avanzò verso il campo

(1) Il Ceruglio era una rocca fortissima posta dove oggi è Monte Carlo:

nemico e pose l'assedio ad Altopascio fortissimo castello situato sopra un poggio presso il lago di Bientina. Castruccio avvisandosi di levare I nostri da quell' assedio con una guerra di diversione, parte della gente che aveva lasciata a guardia di Pistola mandò pel contado di Prato e Firenze a fare le ruberle e arsioni che poteva maggiori. Ma riuscì opera vana, perchè a Carmignano I suoi furono rotti, e a quell'annunzio Altopascio si arrese al nostri il 25 di agosto. Se l'oste seguitava la sua prima fortuna, probabilmente avrebbe conseguite altre e più concludenti vittorie. Ma eravi discordia di opinioni, e il capitano colla sua malafede e imprudenza scoraggiva e scemava quell' esercito fioritissimo. Egli invece di andare avanti o ritirare la sua gente al salubre clima dei poggi, la riteneva studiosamente in luoghi paludosi e malsani, ove i soldati più valorosi ammalavano e perivano di morte ingloriosa. Perciò era in molti il desiderio di salvarsi in qualunque modo da quell'aere maligno: e ll Cardona comportandosi non da prode guerriero, ma da vil mercatante, per danaro dava congedo a chi lo chiedeva, e tradiva la Repubblica che aveva giurato di servire lealmente. Dicesi che oltre all'avarizia lo muovesse anche una scellerata ambizione e che volesse ridurre i Fiorentini a qualche grande strettezza per aver aglo a farsi loro signore: ma il tristo s' ingannò, e nocque agli altri senza giovare a sè stesso. Intanto le sue lentezze glovavano mirabilmente a Castruccio. il quale aveva tempo ad aspettare gli aiuti chiesti ai Visconti e agli altri tiranni di Lombardia. Si teneva fermo ai poggi gnardando sempre la linea di Montechiaro, del Ceruglio e Porcari fino al pantano di Sesto, affinchè i Fiorentini non potessero passare verso Lucca: e al tempo stesso perchè non si ritirassero nè gli togliessero le speranze di combatterli allorchè fosse divenuto più forte, li faceva ritenere da falsi trattati di alcune castella di Valdinievole che fingevano di vofersi dare in loro potere. Il Cardona stava fermo al pantani nè curava di ritrarsi ai luoghi sicuri ove sarebbe stato libero di accettare o rifiutar la battaglia. Il di 11 di Settembre vi ebbe una zusta che su combattuta a modo di torneo e passò per il più bello abbattimento di cavalli che mai si facesse in Toscana: alcuni dei nostri si comportarono da prodi fino alla sera, ma non soccorsi dal capitano e sopraffatti da un soverchiante numero di nemici, alla fine si ritirarono con perdita e con molto sconforto. Mentre così perdevasi il tempo e l'esercito senza operare alcun fatto onorevole, il 23 di Settembre (1325) giungeva di Lombardia a Castruccio un rinforzo di ottocento cavalli condotti da Azzo Visconti. All'oste fiorentina rimanevano due mila cavalli e ottomila pedoni che sarebbero bastati alla vittoria se fossero stati condotti da capitano risoluto e leale. Il Cardona gli schierò presso Altopascio, e sfidò a battaglia Castruccio il quale con tremila dugento cavalli scese arditamente dai poggi. Il primo incontro della vanguardia fiorentina fu vigoroso, ma il marescialio del capitano che dovea venir dietro con settecento feritori, per tradimento volse la bandiera e si dette alla fuga. Ouel vitupero sbigottì tutta l'oste e l'esempio del fuggire trovò imitatori. Il Cardona con la schiera grossa poteva riparare la ruina, ma egli sempre incerto e confuso non si mosse, e fu assalito e rotto con tutta la cavalleria. La fanteria fiorentina mostrò coraggio e fece di sè buona prova finchè non si vide abbandonata da tutti: allora anch'essa ritrocedè, e la rotta e la fuga fu generale. Castruccio che avea fatto occupare il ponte della Gusciana tolse ai fuggenti la via di ritirarsi a luogo sicuro. Quindi il numero dei morti e dei prigionieri fu grande (1). Fra i presi fu anche il Cardona con molta ragguardevole gente di Firenze, Toscana, Francia e Lamagna. Le armi, i cavalli, il carroccio e tutti gli arnesi di guerra dettero una preda ricchissima al vinci-

<sup>(1)</sup> Il Lemi (Delclor eruditorum, Yol, XII, pag. 826 e segg.) riporta la isla a tellenia dei priginenier di Frenze dei contado, che in culii forno più di novecento. Il Villani iascia vuoli i juoghi ove dovrebbero essero i citre dei morii e del prigioli. Su tutti questi falli vedi l'Anomine Pistoises all'anno 3235, G. Villani Lib. 1X, Cap. 300-306, e il Tegrimi nella villa di Castroccio.

tore il quale riprese subito anche Cappiano, Montefalcone e Altopascio. Poi per rifarsi su l vinti di tutte le spese della guerra, e per fare suo pro dello sbigottimento a cui la sconfitta li avea ridotti si spinse velocemente sul territorio fiorentlno, e per più di quaranta giorni lo corse e lo predò da ogni banda. Prese i castelli di Signa, e di Carmignano, devastò ed arse Campi, Brozzi, Quaracchi, Peretola e con bestiale furore disertò tutti i contorni di Firenze già pieni di magnifiche ville e di vaghi giardini. Dal Ponte alle Mosse fino alle mura della città a insulto fece correre palii da cavalieri, da pedoni e da sgualdrine. I nostri erano talmente sbigottiti che sebbene avessero assai fanti e cavalli non ardivano uscir fuori, e si contentarono di guardare le mura e le porte. Castruccio non ristava dal menare ogni cosa a devastazione e rovina. Sulla riva sinistra dell'Arno corse e guastò fino in Valdigreve, e poi fino a Montelupo e Pontormo. Sulla destra rubò e disertò tutta la pianura fiorentina, andò in Valdimarina e nel contado pratese, e dopo avere fatta inestimabile preda di gente e bestiame, e ripiena ogni contrada di terrore e desolazione, il 10 Novembre si parti per tornare a Lucca in trionfo. Movendo la marcia trionfale da Altopascio ove aveva riportato la vittoria, entrò in Lucca il giorno di San Martino che è solenne per quella città. Conduceva come trofeo le prede, le nemiche bandiere e i molti prigioni. Eravi il carroccio con la martinella, e lo stendardo fiorentino veniva trascinato a rovescio nel fango. Castruccio splendente d'oro e di ricche vesti stava sopra un magnifico carro tirato da quattro cavalli e attorniato dal Cardona, da' commissarli florentini, e dagli altri più illustri prigionieri: dietro venivano l'esercito e le salmerie. Le vie della città erano affollate di gente accorsa da ogni parte a veder la pompa; le campane suonavano a gloria, l'aria echeggiava di acclamazioni e di voci festive. Tutti quelli che per un bello spettacolo cedono di buon grado ogni più prezioso diritto gridarono Castruccio padre della patria: i magistrati gli facevano ogni sorta d'onore, e il clero nel maggior tempio orava solennemente per l'uomo che aveva uccisa la lucchese libertà, e si apparecchiava anche ad uccidere quella dei popoli vicini (1).

Di fatti Castruccio resi a sè maggiormente devoti i suoi colle vittorie e colle pompe, e arricchitosi viepiù colle taglie dei prigionieri che montarono a centomila fiorini d'oro, si metteva nuovamente in ordine contro Firenze, il cui possesso stava in cima d'ogni suo desiderio. I Florentini erano messi a durissime prove: oltre ai danni di una guerra furiosa e incessante, li travagliavano l'infermità e la mortalità cagionate dalle troppe genti raccoltesi dentro alle mura quando Castruccio metteva le campagne a sterminio; di più erano abbandonati dagli amici che non avevano modo a soccorrerli. Essi però non disperando mai della propria salute si provvidero di danaro con nuove gabelle; mandarono a soldar gente a Padova e in Alemagna, fecero con fortezze chiudere al nemico i passi di Mugello e di Valdigreve, e chiesero soccorso al re di Napoli. Essendo fino dal 1321 cessata la signoria che avevano data della loro città a Roberto, ora offrirono per dieci anni la medesima autorità al suo figlio Carlo Duca di Calabria, a patti che venisse a difenderli con mille cavalli, e di ciò promisero retribuirlo con la paga annua di dugento mila fiorini. Le condizioni furono accettate al principio del 1326. Mentre il Duca faceva gli apparecchi per la venuta, mandò avanti come suo luogotenente Gualtieri di Brienne Duca d'Atene, e finalmente il 30 di Luglio giunse egli stesso accompagnato da molti conti e baroni e da mille cinquecento cavalieri nella più parte Cata-Jani e Provenzali. Fu ricevuto onorevolmente, e alloggiato nel Palazzo del Potestà. Tutta la città ne fu lieta sperando di poter così raffrenare e respinger Castruccio . il quale in questo mezzo continuando a Infestar la Repubblica ne avea rotto e preso il capitano Pietro da Narsi, si era spinto ful-

<sup>(1)</sup> G. Villani. Lib. IX, Cap. 317-323. Anonimo Pistoiese, loc. cit. Te-grimi, loc. cit.

minando in più parti del contado florentino e pratese, ed avea perfino concepito il matto pensiero di allagare Firenze murando l'Arno negli stretti della Golfolina, I nostri, avuti aiuti da Napoli, e poi anche dalla lega guelfa potevano con buona speranza avventurarsi alla guerra, specialmente allorquando Castruccio cadde forte ammalato. Ma il Duca di Calabria che dovea esser l'anima di tutta l'impresa andava lentissimo in queste faccende. Egli intese principalmente ad ingrandire la sua signoria; volle potestà di far guerra e pace e di eleggere i magistrati a sua volontà, e domandò altri odiosi privilegi, a cercare i quali lo istigavano i nobili, perchè coil'aiuto di lni speravano togliere al popolo la libertà e far grandi sè stessi. Il Duca avuta l'autorità che voleva tenne col popolo e nulla fece pei nobili, ma quanto alla guerra che si era apparecchiata con tanto spendio, non operò cosa che utile ed onorevole fosse. A danno e vergogna tornarono e la guerra che per consiglio di lul il Marchese Malaspina mosse in Lunigiana contro Castruccio, e la ribellione di alcune castella della montagna pistolese (1).

Pure benché questo Duca non facesse cosa che non tornasse gravisima ai nostri, la parte gliblellina di Lombardia e di Toscana temè che i Fiorentini e gli altri Guelfi sotto di lul prendessero maggiore importanza; e al impedire questo effetto solicitarono la discessa in Italia di Lodovico di Baviera, il quale presso i più avea titolo e autorità imperiale. Dopo la morte di Enrico VII, la dieta germanica si era divisa in due parti, nominando all'impero l'una Federiga d'Austria, e l'altra questo Lodovico di Baviera. I due emuli combattendosi aspramente contaminarono per Inngo tempo la Germania di sangue civile: ma poi fatto prigionero Federigo in Mahldorf, Lodovico sebbene scomunicatio e travagliato colle armi da Papa Giovanni XXII, e da tutti i Guelfi, alla fine rimase solo Imperatore. Egli discesse in Italia all'entrare

<sup>(1)</sup> G. Villani. Lib. 1X, Cap. 324.332.333.336.338.339.345.348.350.381. Lib. X, Cap. 1.2.6.

del 1327, e sovvenuto dai Ghibellini di danaro e di gente prese (31 maggio) la corona di ferro a Milano, e caricati i Milanesi di gravissime imposte, si diresse alla volta di Toscana ove fu accolto e festeggiato e riccamente donato dal signore di Lucca. Dette per cinquanta mila florini il titolo di Duca a Castruccio, sottomise con la forza i Pisani che non to volevano ricevere, e costrettili a pagargii dugentomila florini, in compagnia del medesimo Castruccio andò a Roma a prendery i a corona imperialo.

Il Duca di Calabria che frattanto avea poco o nulla operato a vantaggio della Repubblica mostrò ora ai Fiorentini come gli era necessario accorrere alla difesa del regno di Napoli minacciato dal Bavaro; e fatto suo vicario in Firenze Filippo da Sanguineto, parti lasciando in grande scontento i nostri, i quali in diciannove mesì avea aggravati inutilmente della enorme spesa di novecento mila fioriat. E questa era ai popoli una bella lezione da cui apprendere che meglio che negli aiuti dei re e dei duchi, dovrebbero confidare nelle proprie forze; e ciò mostrava anche quanto sia vera la sentenza scritta più tardi dal Segretario Fiorentino che le armi forestiere o le ti cascano di dosso, o le ti pesano, o le ti strinono (1).

Il Bavaro, fatte molte lodi e promesse ai Romani, fu accolto con feste e onori, e prese la corona in San Pietro ai 17 gennaio del 1328. Il Papa da lungi protestò contro quesi atto, e rinnovò di somunica contro l'Imperatore: questi dal canto suo depose e dibilarò eretico il Papa. Castrueclo a Roma ricevea grandi onori dal Bavaro che lo teneva sempre al suo fianco. Ma mentre era nel più bello della sua allogrezza, tutto ad un tratto gli contristava la mente il sapere che Filippo da Sanguineto gli avea per sorpresa tolta Pistoia. A questo annunzio Castruccio corse precipitosamente in Toscana, prese la signoria di Pisa come vicario imperiale, e fatto grande appareccibi di gente antido ad assediare Pistoia.

(1) G. Villani, Lib. X. Cap. 18, 19, 21, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 48, 49.

Guasto le biade del territorio all'intorno : fece fosse, steccati e castelli di legno presso le mura, chiuse le vie per cui la città potesse essere soccorsa di vettovaglie e di gente: da ogni parte imperversava e metteva spavento, mntilando e accecando qualunque nemico che gli venisse alle mani. I Fiorentini che per dissensioni con Filippo da Sanguineto non erano accorsi In tempo a fornir la città, vedendo ora Imminente e grave il pericolo, con grosso esercito intervennero per forzare il nemico a levarne l'assedio. Si posero in faccia alle trincee di Castruccio e si sforzarono di tirarlo a battaglia e di trovar modo a soccorrere gli assediati. Ma tornata vana ogni prova, e di più nata discordia tra i capi dell'oste, alla fine si levarono dall'impresa e andarono a infestare Il territorio lucchese e pisano sperando così il nemico lascerebbe quieta Pistola per accorrere a difesa di Pisa e di Lucca. Ma Castruccio che sapeva essere gli assediati a grandi strettezze non si levò dall' assedio, e il 3 dl agosto ebbe la città per capitolazione. Così ad un tratto rialzava la sua fortuna, e sorgeva a più formidabil potenza. Signore di Lucca, Pisa, Pistoia, e di più di trecento castella murate pareva ormai destinato a recare in suo potere tutta Toscana: e i Fiorentini ne stavano in grande apprensione quando ad nn tratto la morte del potente nemico venne a soccorso della loro libertà. Castruccio in conseguenza delle grandi fatiche durate nell'ardente stagione sotto le mura dl Pistoia fu preso da gravissima febbre che lo spense il 3 dl settembre del 1328. Lasciò la signoria di Lucca ad Enrico sno primogenito che la tenne solo per pochi giorni (1).

Castruccio fu nu nomo straordinario, e colla pratica di qualità buone e tristo si elevò a grande potenza. Perciò gli storici lucchesì lo adornano di magnifiche Iodi. Noi non vogliamo negare le grandi qualità che lo fecero ammirato e temuto, ma crediamo di potere affermare che le Imprese di

<sup>(1)</sup> G. Villani. Lib. X., Cap. 53.58.59.69.82.84.85.86. Anonimo Pistoiese agli anni 1327 e 1328.

lui, anziche à beneficio, riuscirono a flagello degli uomini. Egli seppe vincere e dominare, ma le sue rumorose vittorie non valsero ad altro che a travolgere la sua patria in mille sciagure. Tutte le sue grandezze finirono con lui, perchè non fondo sulla glustizla e sulla cqualità dei diritti uno stato che promettesse a tutti sicurezza e pace. I Lucchesi privati della loro libertà scontarono con una lunga serie di mali le fallaci glorie di cui gli aveva inebbriati il tiranno: e lasciati la preda a mille nemici furono sottoposti a vituperoso mercato, e a guisa di pecore per molti anni passarono da padrone a padrone. La città già piena di popolo e di prosperità al spopolò e si ridusse a povero stato. Questi sono i beneficii che rendono al posolo lle giorie dei tiranni.

La morte di Castruccio rallegrò i Fiorentini, i quali videro con ciò dileguarsi anche le minaccie pericolose che facevano loro gli altri Ghibellinl di concerto col Bavaro, e poterono indirizzarsi a più quieto e più prospero stato. Al che giovò assai anche la morte del Duca di Calabria (novembre 1328), che li liberò da grave e dispendiosa signoria. E allora restati in pieno arbitrio di sè, riformarono la Repubblica di ordini nuovi. Già fino dal 1320, quando cominclarono le traversie della guerra col Signore di Lucca, avevano creato dodici buoni uomini di popolo per tenere in moderazione i priori, e consigliarli nelle gravi faccende. Poi nel 1323, quando la guerra castruccina si faceva più minacciosa e gli esiliati tenevano in timore la città, si era fatta nuova riforma negli ordinl, e mutato al tutto il modo della elezione dei priori. Per evitare i pericoll del tumulti che sovente si destavano nelle elezioni di ogni due mesi, fu preso il partito di nominare in una sola volta i magistrati per quarantadue mesi consecutivi, i quali scritti in tante polizze sigillate, e posti tutti insieme in una borsa, si traevano a sorte al tempo in cui bisognava rinnuovare le cariche. Quando poi erano sortiti tutti i nomi imborsati, si procedeva a nuove imborsazioni, le quali in appresso ebbero luogo ogni quattro o cinque anni.

Da ciò ne vennero questi beni: fu impedito che una setta e un piccolo numero di cittadini avessero sempre ed esclusivamente in loro mano le cariche, e si ovviò per un momento al pericolo di un' aristocrazia popolana, perchè non potendo il medeslmo nome essere imborsato più volte di seguito, ne avveniva di necessità che fosse grande il numero di queili chiamati a rappresentar la Repubblica. Di più non dandosi quasi più luogo alla scelta furono tolte le brighe, e la riforma tutta insieme riuscì più democratica degli ordini osservati in addietro (1). Ma questi vantaggi fnrono accompagnati da non piccoli danni, come già accennò il Macchiavelli, e come all'età nostra dichiarò più largamente il Sismondi. Per mezzo delle imborsazioni pervennero non di rado agli onori nomini da nulla che non sarebbero stati eletti giammai. se avessero dovuto entrar subito in carica. Col togliere di mezzo il broglio si spense anche l'emulazione, e cessò il timore del giudizi del popolo, e il desiderio di guadagnarne i suffragl con belle opere d'ingegno e di virtù. Pure, soggiunge lo storico delle Repubbliche, la fortuna del Fiorentini volle che presso di loro l'Ingegno repubblicano sopravvivesse alle virtà democratiche: e quindi anche quando i costumi andarono a peggio si vide un gran numero di cittadini che succedendosi rapidamente nel governo delle pubbliche cose seppero tener dietro con costanza e con senno alle stesse idee e agli stessi progetti : e Firenze mostrò che conteneva in sè più esperti politici che qualunque regno più vasto (2).

Poco dopo si subordinarono al medesimo modo di elezione anche i gonfalonieri delle compagnie, i dodici consiglieri dei priori, e i condottieri dei soldati. Quanto ai capi delle arti si ordinò che non potessero eleggersi più che una volta in ogni anno: e in tutto si oservò bene che dalle borse non potesse

Questo mode di nomina si chiamò imborsazione o squittinio, e si osserva in gran parle anche ai presente nella elezione degli ufficii municinali della Toscana.

<sup>(2)</sup> G. Villani, Lib. IX., Cap. 271. Machiavelli, Lib. II. Sismendi, Cap. 30.

essere escluso nessuno. In ogni modo i cittadini studiavansi di rafforzare gli ordini democratici, e a questo medesimo effetto levarono dalla classe dei nobili e resero capaci degli onori politici alcune famiglie aristocratiche di piccolo conto. Così la libertà popolare procedeva prosperamente. Essa patì alquanta diminuzione pel potere soverchio accordato nella città al Duca di Calabria, Il quale, come vedemmo, eleggeva a sua volontà i magistrati, ed esercitava quasi tutta l'autorità del governo. Ma cessando colla morte di lui la signoria forestiera, le cose tornarono al modo usato, e allora con nuove riforme fu provveduto che la libertà non nuocesse al pubblico bene, e che tutti i poterl dello stato fossero in perfetto equilibrio. I Fiorential volevano che tutti senza distinzione di nascita o grado avessero diritto a rappresentar la Repubblica, ma comprendevano bene che alcuni per ignoranza e per viltà di costumi ne erano assolutamente incapaci. A qual partito dunque appigliarsi per salvare il principio democratico e impedire che fossero eletti gl'Indegni? Essi non esclusero alcuno con leggi che attentassero in niuna parte ai comuni diritti, ma provvidero che la pubblica opinione fosse gludice in materia si grave, e che alle cariche pervenissero solamente coloro che ne venissero dichiarati degni dall' autorità nazionale composta dei priori, dei gonfalonieri, delle compagnie, dei capitani di parte guelfa, degli ufficiali della mercatanzia, e dei consoli delle arti maggiori. Costoro, che insieme con alcuni popolani aggiuntl erano in numero di novantotto persone, facevano scelta e rapporto di tutti i cittadini che avessero le qualità per essere eletti agli ufficii. I Priori riferivano su quelli che stimavano degni di esser Priori: i Gonfalonieri deile compagnie su quelli che credevano capaci di questa medesima carica, e così discorrendo degli altri. Fatte in tal modo le nomine, essi si radunavano tutti insieme e mandavano a partito quelli nominati da clascuno di loro: e chiunque di novantotto voti ne avea sessantotto favorevoli rimaneva eletto e si poneva nella nota di quelli che ai tempi opportuni

dovevano essere estratti per le diverse magistrature (1). Approvato quest'ordine nel parlamento del popolo, si riformarono anche i consigli, e invece dei quattro antichi se ne fecero solamente due, uno di popolo composto di dugentocinquanta tra guelli, e l'altro di comune composto di dugentocinquanta tra nobili e popolani. Quasti consigli si rinanovazano gni quattro mesi e davano occasione a molti cittadini di prender parte alle pubbliche cose. In appresso l'umana malitia corruppe anche quest' ordine buono, e bisognò andare a nova riforma (2).

Dopo avere così migliorati gli ordini interni della Repubblica I Fiorentini si adoperarono di ostare all'ingrandimento degli esterni tiranni, e per giovare ai proprii interessi e a quelli della comnne libertà fecero loro pro delle rovine dello stato fondato già da Castruccio. Ma sulle prime furono costretti a guardare sè stessi contro l'imperatore, che cacciato da Roma a sassate era giunto a Pisa il 21 sottembre del 1328. Per la ingorda fame e per la crudele avarizia che lo divoravano, egli fece in Toscana turpissimo mercato del popoli. Volle centomila fiorini da Pisa. Di Lucca dapprima rilasciò il dominio ai figli di Castruccio per diecimila fiorini, poi il tradi, e per damo rese ai Lucchesi la libertà: ma questo era un nuovo tradimento; perché mentre dichiarava libera Lucca, vi mandava un vicario che la reggeva a sso senno, e goi la vendeva di nuovo

<sup>(1)</sup> I Priori devevano avere trenl'anni, e trenlacinque i Gonfaionieri delle compagnie: niuno del Priori poleva essere riolello se non dopo due anni: il figliuolo, il padre o fratello di uno stato priore avevano il divielo per un anno. G. Villani. Lib. X, Cap. 108.

<sup>(2)</sup> G. Villani. Lib. X. Cap. 108. Macchavelli. Lib. II. Simmondi, App. AL. Cap. 23. Coli madar del tempo avvenne che quando si esiravevano i ciliadini per gli utilici, si rimetievano in altre horso d'onde poi si travena in novo, accurà si voò puez cue gretti a via Euxo. A vita, cui san soccito cosa a monestera a vocara metro seconassina la Aspubblica, serua darre trattati la prima noto, serua darre trattati la prima noto, serua darre tratti la prima noto, seria darre dell'articolo del

a Francesco Castracani per ventimila florini. Pure anche dopo queste vendite e rivendite inique era sempre affamato, nè avea danari per pagare i soldati. Di che avvenne che ottocento cavalli tedeschi disertati da lui si ripararono nella rôcca del Ceruglio d'onde infestavano e rubavano tutti i paesi d'attorno. Il Bayaro tentò di richiamarli al dovere e mandò a trattare con loro Marco Visconti. Ma i rivoltosi che volevano danari e non parole stettero fermi e ritennero Marco in ostaggio. L'imperatore lasciò la Toscana maladetto da amici e nemici che avea tutti venduti e traditi, e i soldati del Ceruglio sotto la guida di Marco Visconti presero Lucca e la trattarono asprissimamente, e poi la messero all'incanto coi Comuni e Signori vicini. Trattarono più volte di darla alla nostra Repubblica per ottantamila fiorini, ma non si concluse mai il trattato perchè i reggitori che temevano d'essere Ingannati dai Tedeschi non si trovarono mai d'accordo su ciò, ed impedirono l'acquisto anche ad alcuni mercanti che si offerivano di comprarla a pro del Comune. La comprarono i Pisani, ma perchè furono troppo frettolosi e poco canti perderono il danaro che avevano anticipatamente pagato, e la città rimase ai Tedeschi lurchi e perfidi (1).

I Fiorentini s'avvaniaggiavano in altra maniera. Fecero pace con Pistoia (1329) e ne presero la guardia: ebbero in loro potere Mootemurlo, Carmignano, Artimino, ed altre terre importanti. Anche le castella di Valdinievole, state già dei Lucchesi fecero accordo e lega con la Repubblica. Pistoia due anni dopo si dette la signoria de nostri, e lo stesso fece anche Colle di Valdelsa dopo aver cacciati i Signorotti che la reggevano tirannicamente. Dall'altra parte tornarono all' obbedienza i luoghi ribellatisi quando Castruccio si mostrava contro di noi più tremendo. E così Firenze risorgeva dalle milinioni più forte e orraggiosa a sostegno dell'equilibrio ita-

<sup>(1)</sup> G. Villani. Lib. X., Cap. 96, 102, 104, 105, 111, 122, 127, 132, 134, 140.

liano, e ad oppressione di quelli che volevano stabilire unove i signorie sui popoli.

In questo mezzo Gherardino Spinola ricco mercatante di Genova aveva comprata Lucca per trentamila fiorini: richiese la Repubblica nostra di pace, ma invece ne ebbe la guerra. I Fiorentini si mossero contro di lui perchè si sentivano fatti forti dalle nuove alleanze, e perchè avendo acquistato anche Serravalle poterono da quel castello difendere facilmente le loro frontiere e guerreggiare gagliardamente il territorio di Lucca, Poichè Montecatini si era ribellato e dato ai Lucchesi, e Gherardino Spinola lo soccorreva, cominciò un contrasto fortissimo. Montecatini fu assediato e difeso con molta costanza, e i postri nol poterono riavere che per fame (luglio 1330) dopo un blocco di undici mesi e dopo aver fatte gravissime spese per condurvi attorno maravigliosi lavori di fosse e steccati. Anche altre castella si ribellarono ad istigazione dello Spinola, e allora i Fiorentini presero a lui Vivinaia, Montechiaro, San Martino e Porcarl, e di là mossero all'assedio di Lucca, e vi corsero palii sotto le mura a vendetta di quelli corsi già da Castruccio sotto Firenze. L'armata Fiorentina era grossa di truppe cittadine e ausiliarie: vi mandarono genti il re di Napoli, Siena, Perugia e le altre città guelfe. Le cose procedevano prosperamente, perchè oltre alla speranza che si aveva di prendere la città, si dettero volontariamente in potere assoluto del Comune le grosse terre dl Santa Croce, di Castelfranco, e Fucecchio, Lucca accerchiata da ogni parte e ridotta a malissimi termini avrebbe ceduto, se i nostri capitani avessero governata la guerra con maggior concordia e senno. Lo Spinola che avea sperato di divenire un altro Castruccio senza averne il valore e la mente, trovavasi ora in grave travaglio, perchè le congiure interne e i nemici esterni lo facevano tremare. A tutto ciò egli non seppe trovare altro scampo che darsi nelle mani del re Giovanni di Boemia dal quale in ultimo fu tradito e costretto a lasclar la città senza poterne riavere il prezzo sborsato. Que-

sto re Giovanni figlio dell' imperatore Enrico VII di Lussemburgo era singolare dagli altri tedeschi di cul abborriva i fieri costumi, poichè avea avuta la sua educazione in Francia, ove la lettura dei romanzi cavallereschi gli aveva ispirato grande amore per le strepitose avventure. Era celebrato per prode e magnanimo cavaliere; correva l'Europa a pacificare le discordie, e lo chiamavano il re della pace. Il popolo che, come osservò già Tacito, dalla presenza e bellezza fa concetto dei principi, sperava in lui perchè era bello della persona. Trovandosi egli in Throlo per sue faccende domestiche fu invitato dai Bresciani e da altri Lombardi ad acquietare le discordie civili, e a farsl loro protettore e signore. Di Lombardia lo Spinola lo invitò al soccorso di Lucca, ed egli tenendo l'invito, intimò ai Fiorentini di cessar la guerra immediatamente. I Fiorentini che colla propria libertà volevano l'indipendenza italiana, e odiavano perciò qualunque dominatore straniero, non curarono nulla l'intimazione del re: e sebbene quando si appressò a Lucca il maresciallo di lui con ottocento cavalli (1331), essi levassero l'assedio per ritirarsì a difendere il loro territorio, non deposero però Il pensiero di ostare ad ogni suo ingrandimento, e di trovar modo a ricacciarlo oltremonti. Il re si collegò con Bertrando dal Poggetto legato del Papa in Lombardia, che era un tristo cardinale e un tristo soldato. Ma aveva grande ambizione di dominio, e aspirava a farsi in Italia un principato, di cui la sede fosse Bologna. Ambedue radunarono forze e ordinarono trame per sottomettere la nostra Repubblica. Ma i Fiorentini non stettero inoperosi: vedendo di non poter trovare tra i Guelfi forze bastanti contro il re e ll legato, si volsero per aiuto ai Ghibellini lombardi: tanto è vero che il loro famoso guelfismo, anzichè una cleca devozione, era un calcolo di politica da cui recedevano ogni volta che trovavano maggior conto nel fare il contrario. Nel dicembre del 1332 fecero lega col principali Signori di Lombardla per ritogliere al re Giovanni le città che aveva occupate, e stanziarono che alla fine della guerra essi avrebbero

Lucca, e che Cremona, Parma, Reggio, Modena e Ferrara toccherebbero una per uno ad Azzo Visconti Signore di Milano. a Mastino della Scala Signore di Verona, ai Gonzaga Signore di Mantova, e ai Marchese d'Este Signore di Ferrara, Invano il legato si adoperò per discioglier la lega. Si cominciò tosto la gnerra, e il legato e il re dopo avere riportato qualche piccolo vantaggio cinsero di forte assedio Ferrara. Ma i coilegati vennero tosto ai soccorso, e i Fiorentini vi mandarono loro cavalieri, i quali facendo gagliardi prove furono principai cagione della sconfitta degli assedianti, e della ilberazione della città (14 aprile 1333). A questa rotta dei nemici venpero dietro altri danni: varie città di Romagna si ribeliarono ai legato: il re Giovanni si ruppe con lui, e alla fine vedendo che le sue imprese non riuscivano, trasse dalle città che possedeva quanti più denari potè, e venduta Lucca ai Rossi di Parma, e le altre ad altri Signori, se ne andò altrove in cerca di avventure e di giostre. Egli avea sperato di divenire Signore d'Italia, perchè sui principio, invece di fargli contrasto, i popoli lo accoglievano a gara; ma poi le sue speranze tornarono vane: e i Fiorentini che furono i primi ad opporsegli, ebbero anche questa volta la gioria principale nella difesa dell'indipendenza italiana. E quantingne la sleaità dei collegati gli impegnasse in appresso in nna guerra dispendiosissima e gli privasse del premio loro dovnto, essi poterono esser bene contenti di aver consegnito il fine principale di saivare dallo straniero la patria comune (1).

Anche in mezzo a questi pericoli delle guerre esterne i Fiorentini fatti sicuri dalla fede che avevano nella loro libertà non abbandonavano mal il loro galo mnore e continuavano a fare allegrezza e darsi buon tempo. Nel giugno di questo medesimo anno 1333 la città per un mese intero fa

<sup>(1)</sup> G. Villani. Lib. X , Cap. 128. 133. 135.136.141.146.151.153 r6f. 165.166.169.173.184.212.215 , ec.

lieta di danze, sollazzi e conviti (1). Gli artefici e i cittadini si radunavano in belle brigate ed avevano la sincera gioia di un popolo libero che sente tutta la sua dignità e conosce di esser padrone di una patria bella e gloriosa. Ma polché gioia e dolore si seguno con perpetus vicenda, a queste allegrezze quattro mesi dopo successe pianto e desolazione, per una grave sciagura che colpi la città e quasi tutta Toscana.

Nei primi quattro giorni del novembre cadde continua e dirottissima pioggia accompagnata da fulmini e tuoni sì fragorosi che mettevano in tutti grande spavento. In Firenze era un continuo gridare misericordia, uno spaventoso suonar di campane, un correre da casa a casa, un confondersi tumultuosamente: le grida della desolata gente vincevano il rumore dei tuoni e lo strepito delle acque. La pioggia cadendo strabocchevole specialmente dalla parte degli Appennini; rimasero subito allagati il Mugello, il Casentino, il piano d'Arezzo e il Valdarno di sopra. Tutti i fossati e torrenti divenuti grossi fiumi portavano seco alberi. armenti. case, abitatori. La Sieve accrebbe spaventosamente le acque e la furia dell'Arno, il quale cacciando ogni cosa avanti all'Impetuosa corrente, il dì 4 allagò tutto il piano di San Salvi fino all' altezza di sei a dieci braccia: e poscia venendo su Firenze con potentissimo urto abbattè la porta alla Croce e cento trenta braccia di mura. I cittadini svegliati nel primo sonno dal fragore delle mura cadenti e dal fremito delle acque che inondavano tutta la città, furono assallti da mortale costernazione. Le case rovinavano, la gente moriva: caddero il Ponte alle Grazle, il Ponte Vecchio e quello di Santa Trinita. Le chiese anche nei luoghi più alti rimasero allagate fino sopra gli altari. Il popolo minuto che abitava l piani terreni ne soffri i danni più gravi : tutte le sue povere masserizie divenivano preda dell'onde. Pareva che tutta la

<sup>(1)</sup> G. Villani, Lib. X. Cap. 216.

bella città fosse irreparabilmente destinata a totale esterminio quando sulla sera del 5 le acque per la propria sovrabbondanza non potendosl più tenere dentro alla città rovinarono col soverchio peso quattrocento cinquanta braccia di mura dalla parte di Ognissanti, e scolarono in gran quantità lasciando allagate solamente le più basse vie, le botteghe e le cantine ove per molto tempo rimase una mota si fetida, che appestava l'aria d'intorno. I luoghi vicini a Firenze, il piano di Prato, il Valdarno inferiore, e quasi tutta Toscana sentirono tristissimi gli effetti di questo diluvio. Solamente Pisa fu salva, perchè l'Arno si aprì una via al di sotto della città e per quella andò al mare. Nel resto rovinarono da ogni parte i ponti dei fiumi e dei torrenti, caddero le mura di varle castella, le gualchiere, i mulini e molti villaggi sparirono: furono guaste tutte le semente, mortrono uomini ed animali, e le campagne rimasero stranamente disertate. In Firenze mancarono trecento persone: il danno privato delle case, dei fondachi e delle masserizie fu inestimabile. Il Comune per rifare i ponti, le strade e le mura rovinate ebbe una spesa di centocinquanta mila fiorini (1). In quei giorni di desolazione la città fu a gran difetto di farina e di pane per Il guasto del mulini e dei forni, ma venne prontamente soccorsa da Prato, Pistoia, Colle, Poggibonsi e dagli altri luoghi d'attorno. In mezzo alle cure sollecite adoprate per soccorrere a tanta sciagura non mancarono anche esempi di grande empietà.

Alcuni dei grandi che tenevano in loro mano il solo ponte che rimanesse in piede sull'arno pensarono di prevaleral dei pubblici mali per tentar novità e abbattere il popolo: ma il popolo impedi l'empio disegno correndo subito alle armi, e procurando con ponti di legname di rimettere in comunicazione le due rive. Per buona fortuna la città era allora sicura dal pericoli esterni, e quindi potè facilmente

<sup>(1)</sup> L'Ammirato dice 230 mila.

ristorarsi dai mali sofferti, e rimettersi subito in grado di attendere alle cose di fuori (1).

Nell'anno appresso (1334) ricominciarono le scorrerie sul contado lucchese, ed ebbero il castello di Uzzano, mentre insieme coi Ghibellini lombardi riprendevano gagliardamente e prosperamente la guerra contro il legato del Papa, e i Signori cui il re Giovanni aveva venduto Lucca, Parma, Modena, Reggio e Cremona. La potenza del Cardinale dal Poggetto andava in precipizio: poichè essendo stato battuto ad Argenta, i Bolognesi tiranneggiati da lul gli si levarono contro, e l'avrebbero ucciso se potevano toglierlo dalla fortezza in cui si era riparato. Allora i Fiorentini usarono una bella e grande generosità. Quantunque il Cardinale fosse loro nemico fierissimo, e gli avesse con empie allegrezze insultati anche nella sventura dicendo che l'inondazione era stata giusta punizione di Dio per la resistenza che facevano alle armi papali (2), essi dimenticando tuttoció e guardando solo al pericolo di morte in cui ora si trovava, adoprarono la forza e l'autorità per sottrarlo al furore dei Bolognesi, e lo condussero sano e salvo a Firenze. Oui lo onorarono nella sventura come l'avevano combattuto nei giorni della sua prepotenza: ma egli non vinto da questo atto magnanimo, come fu tornato in Avignone alla corte del Papa, lo eccitó segretamente contro i suoi generosi liberatori (3).

Nel 1335 la lega di Lombardia fini d'Impadronirri delle città occupate già dal re di Boemia, e ognuno dei collegati ebbe quello che dalle convenzioni gli era stato promesso. Solamente i Fiorentini che si erano condotti più lealuente degli altri furnon ingannati dalle perfidie di Mastino della

<sup>(1)</sup> G. Villani. 1.lb. XI, Cap. t e 4.

<sup>(2) «</sup> Non è da lasctare di dire che quando li Legate ch'era a Bologna seppe l'avversifà ch'era avvenula ai Fiorentini ne fece grande allegrezza dicendo che ciò era iore avvenulo perchè erano stati contro a Sania Chiesa a Ferrara ». G. Villani. Lib. X1, Cap. 4.

<sup>(3)</sup> G. Villani. Lib. XI, Cap. 8 e 6.

Scala, il quale avendo presa Lucca a nome del nostro Comune. invece di consegnaria, come volevano i patti, pensò di riteneria per sè e usarne come strumento a soddisfare le sue smoderate ambizioni. Egli si era elevato a formidabil potenza: aveva molte ricchezze, e grandi amicizie: comandava a pove città da cni ritraeva una rendita di settecentomila fiorini, e dicevasi che in tutta Cristianità non vi era alcuno, tranne il re di Francia, che fosse ricco al pari di lui. Ma non si contentava di questo: voleva estendere la sna signoria sopra Firenze, e su tutta Toscana e più avanti, e perciò riteneva Lucca che gli dava facilità al suo intento. Al Florentini che lo richiedevano di mantenere le promesse, sulle prime dette parole e fallaci speranze. Pol messo alle strette dai nostri ambasciatori svelò il perfido animo e rispose che non darebbe Lucca se non gli fossero sborsati trecentosessantamila fiorini I nostrì, conoscendo oramai che ribaldo fosse colui, per lo men reo partito dissero che pagherebbero la somma richlesta: ed egli allora con maggiore impudenza rispose che non avea bisogno di danari, e che non cederebbe Lucca se non a patti di essere aiutato a conquistare Bologna. Nè contento a ciò si studiava di rendersi forte in Toscana: faceva pratiche per dominare in Pisa, si collegava con Piero Saccone de' Tarlati Signore di Arezzo, minacciava guerra a Firenze, e per mezzo delle masnade che aveva in Lucca, correva e depredava la Valdinievole, e il Valdarno inferiore. I Fiorentini si accesero di grandissimo sdegno a tanta scelleratezza, ma trovandosi questo forte partito alle manl, si mostrarono franchi, virtuosi e concordi: tutti i privati tennero come propria l'ingiuria fatta ai Comune, e si disposero a coraggiosa resistenza. Sebbene non fossero ricchi quanto il nemico, avevano grandissimo l'amore di patria che tien luogo d'ogni ricchezza. I cittadini offrirono alla Repubblica il braccio e gli averi, crearono un magistrato particolare per trovare i denari occorrenti, stabilirono un afficio di guerra composto di sei persone che per un anno dirigessero le militari faccende: e quindi rinnovata

la lega col Gueld, nell'aprile del 1336 dichiararono la guerra a Piero Saccone alleato del loro nemico, e mandarono cavalli in Romagna per impedire il passo alle genti che Mastino per quella parte divisava di spedire in Arezzo. Ma con tutto ciò non credendosi forti abbastana fecero lega coi Veneziani (21 giugno) sdegnati contro il Signor di Verona per sovetierie ricevute da lui. I patti furono che le due Repubbliche manterebbero a spese comuni un esercito nel Trivigiano e nel Veronese, per fare a Mastino tutto il male che si potesso maggiore. Gli acquisti della lega in quelle contrade apparterrebbero ai Veneziani, e i Fiorentini alla fine della guerra avrebbero solamente il possesso di Lucca (1).

Dopo di ciò si messe subito mano alle armi da ogni parte. Le nostre gentl parte andarono a unirsi a quelle dei Veneziani, e parte resistevano in Toscana agli assalti di Mastino che dalle sue masnade di Lucca faceva fare continuamente escursioni e rovine. Il Valdarno stava in grandi timori, e la Repubblica lo assicurò fortificando Empoli, Montelupo. Pontormo e Cerreto. Si ebbe anche la fortuna di trovare un valente e savio capitano di guerra in Pietro de'Rossi di Parma, il quale coi propri fratelli Marsilio e Orlando abbandonò Mastino della Scala, perchè in compenso dei beneficii fattigli, ne avea avuto quello che danno i tiranni, ingratitudine e tradimenti. Pietro ardente di vendetta, nell'agosto e nel settembre del 1336 fece con buon successo correrie e zuffe sul territorio lucchese, e poscia per ordine della Repubblica andò nella Marca Trivigiana come capitano generale della lega. Questa guerra, che durò più di due anni fu governata con gran senno e valore. Pietro, sebbene sulle prime fosse assai inferiore di forze a Mastino, ottenne sopra di lui molti vantaggi, ne evitò accortamente le insidie in quel paese tagliato da tanti fiumi e canali, gli fece ribellare plù luoghi, e poi stabilitosi in un forte campo sul Padovano,

<sup>(</sup>f) G. Villani. Lib. XI , Cap. 40 44 45.48.49.50.

sado più volte il nenico a battaglia, e ne abbaso lo smoderato orgoglio. Questi soccessi toglievano il coraggio anche agli alleati che Mastino aveva in Toscana. E di ciò prevalendosi i Fiorentini, mossero gagliarda guerra a Piero Saccone e tanto lo strinsero che il 25 di marzo (1337), dette in loro potere Arezzo e il contado. Il Comnne creò una magistratura che sopravvegliasse alla quiete e al buono stato degli Arctini, e vi fabbricò una fortezza per guardare ia città. Questo possesso costò da centomila fiorini, ma fu acquisto nobile e grande che accrebbe non poco la potenza e la gloria della Repubblica (1).

Continnava con la stessa felicità anche la guerra dei collegati. Aggluntisi al Venezlani e Fiorentini anche i Signori di Milano, di Ferrara e di Mantova, furono totte allo Scaligero Feltre, Bellnno e Padova (22 lugijo 1337), e se ne fece gran festa a Venezia e a Firenze. Ai primi d'agosto l'armata della lega perdè il capitano Pietro de'Rossi che morì combattendo sotto Monselice. I Florentini e i Venezlani ne forono gravemente dolenti, perchè era il più valente e savio capitano di guerra che si trovasse a quel templ, e perchè gli aveva serviti con gran lealtà. Ma le faccende della guerra ne patirono poco, perchè molti e gravl erano i danni sofferti già da Mastino, e notabilissimi i vantaggi ottennti dal collegati Difatti anche dono la morte di Pietro, la fortuna non cessò di mostrarsi benigna. Oltre a molte castella, Mastino perdè Brescia al primi di ottobre, e nell'anno appresso (1338), fu battuto în più scontri e vide i suol dominil guasti e predati. I nostri andarono più volte minacciosi sotto le mura di Verona e vi corsero il palio: recarono in loro potere Montecchio e Monselice e alla fine entrarono nei borghi di Vicenza, Oramai era facile ridurre al nulla questo tiranno poco fa sì potente. Dopo tante perdite ei si trovava agli estremi, e per continuare la guerra era stato costretto a impegnare la corona e le giole.

<sup>(1)</sup> G. Villani. Lib. XI , Cap. 60.

Onde egli non vedendo altro modo di scampo al precipizio finale, ricorse agli accorgimenti, e richlese segretamente i Veneziani di pace, e tanto seppe lusingare e pregare che essi senza cercare il consenso degli altri collegati, si accordarono con lui (17 dicembre 1338) ai patti che parvero loro migliori. I Fiorentini all'udire questa nuova si tennero inignamente traditi, perchè nella conclusione dell'accordo fatto senza loro saputa si rilasciavano loro solamente Pescia, Buggiano, Altopascio e altri piccoli luoghi, mentre rimaneva in potere di Mastino la città di Lucca che era stata la principal causa per cui si eran mossi a questa gravissima guerra. Ma tornarono vani I lamenti e non vi fa scampo. Trovandosi molto indebitati dovettero accettare questa dannosa pace che si pubblicò in Firenze il dì 11 febbraio del 1339. Così riuscirono vani tutti l grandl sforzi fatti per giungere al possesso di Lucca, la quale per mala concordia non seppero prendere quando si offrì loro il destro di averla per piccola somma dal Tedeschi del Ceruglio. Siffatto errore partorì i molti danni che abblamo veduto. Ma i Fiorentini ad onta di ciò non deposero il pensiero di questo possesso; e quindi ne vennero altre triste conseguenze che vedremo al seguente capitolo (1).

<sup>(1)</sup> G. Villati. Lib. XI, Cap. 65.66.73.77.82.89.90.

## VIII.

STATO DELLA CITTÀ. — CALAMITÀ PUBBLICHE. —
GUERRA DI LUCCA. — IL DUCA L'ATENE. — DENOCRAZIA. — CARESTIA E PESTILENZA. — QUERRA
DELL'ARCIVERCOVO VISCONYI IN TORGANA.

(1340-1353)

in la questo primo spazio del Secolo XIV che abblamo rapidamente percorso, la città di Firenze si trovò a pericolosissimi casì. Dapprima fercei guerre civili, crudell ambizioni di sobili, frequesti arsioni, saccheggi, morti; cellii, e intervenzione straniera peggiore di qualunque, più crudo flagello. Poi acquietatasi un poco l'inierna tempesta, vengono a turhare il rasserenzo ciclo i estentrionali avvoltol, che tentano di rapire e contaminare ogni cosa, fluchè con ardità caccia non sono respinti alle barbare contrado native. L'amore della preda spinge anche altri tristissimi uccelli a correre guastando le helle campagne, e a fare ogni sforzo per porre il nido nella nostra città. Le bellezze della libera donna sono amoregiate sfrontalamente da 'tutti i tiranni: Uguocione, Castruccio, no Bavaro, un Boemo, un Cardinale e un Mastino si precipitano a gara contro di lei per sottoporta alle loro bruttissime vogile. Ma la libera donna elevandosi in tutta la dignità della sua persona si difende coraggiosamente da ogni forza e lusinga e mantiene intatta la sua bellezza e la sua libertà. Anzi da queste lotte e dagli altri assalti feroci che le daranno nuovi nemici, esce adorna di nuovo decoro, e con le membra splenicati del vigore di gioventù gagliardissima. Il quale spetiacolo di graniezza e di forza in mezzo al più appri pericoli, infonde nell'animo dell'osservatore un dolce conforto, perchè ne mostra come tutto por la virità che vnole, e come è in mostram balla il-conservarci liberi e grandi anebe quando tutti giì comini e la Bortines ropon conditatta lala nostie rovina.

In tutte queste guerre sostenute con mirabil costanza. Firenze, oltre al suo grande amore per la libertà, mostrava anche quanto sempre più florisse di prosperità e di ricchezza. Parecchi milioni ella spese in pochi anni nel mantenere al suo soldo genti e capitani stranieri, nel riparare alle sconfitte. nel riscattare i prigioni, mel arocurarsi puovi dominii, nel rifarsi del danni patiti dalli spessi incendii, e daile inclemenze della natura. Ma ad onta di tutto ciò non intermetteva di fabbricare per difesa e grandezza nuovi castelli al di fuori. di continuare le mnra cittadine, e di agginngere agli edifizi interni nuova bellezza. Nel 1324 edificò la terra di Vicchio in Magello, e otto anni dopo quella di. Firenzuola et di tà dell'Appensino ove, fu fondata una specie di colchia per tenere in freno i signori Ubaldini, ai sudditi dei queli fu dala piena libertà; la città si allargavano e si abbellivano le piazze e le strade; si laverava alla lougia di Orsanmichele ove fo ordinato un magnifico e gran palagio per la conservazione del grano (1), e nei pilastri fu decretato che ogni arte facesse in figura del Sabto in cui laveva più reverenza. Giotto dichiarato preda spinge anche altri tristassimi necelli a contette un istando

<sup>-</sup> ill '(1) Lu loggia di Orstannichele faltbricata sul fine del Secolo XIII era

architetto della Repubblica dirigeva le mura e le fortificazioni. e inalzava (1334) la vaghissima torre di S. Maria del Fiore. la quale pure sotto la direzione di lui e di altri valentissimi artisti , procedeva più o meno rapidamente a seconda delle prospere o avverse vicende (1). Venivano a concorso i più nobili ingegni del tempo, Andrea Pisano lavorava le statue per adornare la facciata del magnifico tempio di Arnolfo, e per la chiesa di S. Giovanni fondeva la mirabile porta di bronzo che ora è dalla parte che risguarda il Bigallo, Si continuavano a crigere chiese e spedali : il numero delle prime, tra in città e nei borghi, in questi tempi giunse a centodieci : gli spedali erano trenta , ed aveano più di mille letti per accogliervi gl'infermi e i poveri (2). I poveri si soccorrevano anche con belle elemesine dai privati e dal pubblico, e nel 1329 e 30, quando per disordinata carestia in tutta Toscana la povera gente fu a grande stento e dolore, con savia carità si venne in soccorso di tutti. I mendicanti cacciati da Lucca, da Pistoja e dalle altre città furono aecolti generesamente in Firenze, ove il Comune provvedendosi da ogni parte di grano e tenendolo a discreto prezzo, fece si che tutto il popolo fosse sostenuto, ed ebbe in ciò una spesa di più di sessantamila fiorini (3).

A queste spese si suppliva colle rendite pubbliche e coi soccorsi del cittadini privati. Le entrate annuali dello stato erano di circa trecentomila florini, e per la più parte si ritraevano da gabelle o altre tasse indirette (4). Le spese ordinarie di oggi anno, one compreseri quelle della guerra, erano di

G. Villanj, Lib. IX. Cap. 137, 256, 257, 273. Lib. X. Cap. 192, 199.
 Lib. XI. Cap. 66.

<sup>(2)</sup> G. Villani, Lib. X. Cap. 171. Lib. XI. Cap. 94.

<sup>(3)</sup> G. Yillani , Lib. X. Cap. 118.

<sup>(</sup>ii) I re di Sicilia e di Arrigona averano qu'enirsia assia minore: il re di Napoli Paveza oguela e quella della mostra Repubblica. Giovanno Viliani nel Cap. 93 dell' undeclino libro, da la lisia parlicoharitzza i delle gebelle e multie da cui ai ricavarano quesie renolle; dicile quini coli Irrianina librini remulte dell' estimo. Nel Cap. 93, egil da con equali parlicolarina formati dell' estimo dell' estimo. Nel Cap. 93, egil da con equali parlicolarina formati dell' estimo dell' estimo parte dell' estimo pagne gli uniciali formatient.

quarantamila florini: sicchè in tempo di pace, lo stato avauzava ogni anno dugentosessantamila florini, che poteva spendere in opere di decoro e di utile pubblico. Quando la guerra continuava per molto tempo e occorrevano grandi spese straordinarie, spesso l'uscita diveniva maggiore dell'entrata, ma a ciò si rimediava pigliando grossi imprestiti dai mercatanti. ai quali si aveva modo facile a restituire le somme ricevute appena che la pace tornasse a sorridere anche per breve tempo. Ouesto metodo delle prestanze forzate fu praticato la prima volta nel 1336, e si usò poi sempre in ogni grave occorrenza. I mercatanti, per la guerra contro Mastino, prestarono al Comune quattrocentomila florini, ed ebbero in compenso le rendite delle gabelle. Le prestanze erano regolate con certi ordini e modi. Quelli che fossero lenti a dare il soccorso richiesto erano puniti anche coll'esclusione dai pubblici ufficii. e i pronti soccorritori venivano degnamente premiati (1). Onindi i più aprivano prontamente i loro forzieri alla natria. perchè oltre ad esservi forzati dalle leggi, tenevano come propria la salute e la grandezza della Repubblica. E facile avevano il modo a soccorreria jargamente, perchè ad onta delle perdite a cui più d'una volta soggiacquero per la mala fede dei potenti stranieri, si trovavano sempre assai ricchi. Molti erano a questi tempi i nostri cittadini che andavano a trafficare nelle lontane regioni, e le loro merci abbondavano nei mercati di Parigi, di Londra, di Venezia e delle altre città più trafficanti. Ai principi del Secolo XIV continuarono a fare trattati di molto vantaggio ai loro commercio, ed ebbero nuovi privilegi ed esenzioni in Anversa nel 1315, e in Cipro nel 1327 (2). In Firenze, asserisce Giovanni Villani, che l'abbondanza della mercatura e le floride industrie facevano una fiera continua (3). Le fabbriche delle arti, quantunque ad ogni momento disertate dal furore di parte, dalle ruberie, dalle

<sup>(1)</sup> Pagnini. Della Decima Cap. 5.

<sup>(2)</sup> Pagnini . Della Mercatura dei Fiorentini Cap. 2.

<sup>(3)</sup> G. Villant, Lib. 1X. Cap. 138.

igondazioni e dagl'incendii (1), erano in felicissimo stato. Le botteghe dell'arte della lana che sul finire del Secolo XIII giungevano a plù di trecento, e fabbricavano più di centomila drappi all'anno, nel 1338 erano solamente dugento, e facevano circa ventimila panni di meno: ma polchè ora vi si adopravano le laue d'Inghilterra, questi panni erano molto più fini, e sebbene in minor quantità, costavano al doppio. li valore di questa manifattura era di un milione e dugentomila fiorini all'anno, di cul più del terzo rimaneva in città. Anche i' arte della seta prosperava col lusso crescente, e faceva drappi mirabili per ricchezza di materia e per beilezza e varietà di disegno (2). I cambiatori avevano ottanta banchi in Firenze, e facevano grandissimo traffico coi re e coi popoli d'Italia e d'oltremonti. Le principali compagnie di commercio erano quelle dei Peruzzi e del Bardi che facevano da banchieri a Odoardo III re d'Inghilterra, il quale insieme con Filippo di Valois re di Francia fu causa ad essi e a tutti i nostri di grandi danni. Filippo alterò più volte le monete del suo reame, e poi nocque a tutti i nostri che mercatavano in Francia, poichè ingordo delle loro ricchezze li accusò (1337) di prestare ad usura, e fattili sostenere non li liberò finchè non si fprono riscattati con gravissime tagile (3). Il re Odoardo per motivo della sua guerra con Francia divenuto debitore coi Bardi e col Peruzzi di più d'un milione e trecentocinquantacinquemila florini e non sodisfacendo al debito suo fu causa che essi dal canto loro non poterono sodisfare agli obblighi che avevano cogli altri mercanti, e dettero poi occasione a moiti fallimenti e disgrazie (4). Pure anche ad onta di tanti assalti della fortuna, Firenze rimaneva sempre bella, ricca e potente, perchè gli uomini ilberi, anche quando cadono, trovano in sè la virtù che il fa tosto rialzare, e solamente il schiavi sono

<sup>(1)</sup> Vedi G. Villani, Lib. VIII. Cap. 49.71. Lib. 1X. Cap. 29. Lib. X. Cap. 192.206. Lib. XI. Cap. 1.

<sup>(2)</sup> G. Viliani , Lib. XI. Cap. 94.

<sup>(3)</sup> G. Villant , Lib. XI. Cap. 72.

<sup>(4)</sup> G. Villani , Lib. XI. Cop. 88.

destinati a rimanere perpetuamente nel fango. L'operosità. l'industria e il naturale ingegno facevano ricchi i cittadini : e poichè essi vedevano che in quello pubblico stava il proprio interesse, nei pericoli e nelle sciagure accorrevano volenterosi a sostenere lo stato. La Repubblica cresceva di popolazione perchè era copiosa di beni nell'interno, e potente e temuta al di fuori: signoreggiava Pistoia, Arezzo, Colle, Volterra e altri luoghi minori. Nel proprio territorio aveva quarantasei castella murate, e diciotto ne possedeva su quello di Lucca. Molti luoghi forti erano tenuti dai suoi cittadini. Le belle magnificenze della città, il genio festivo degli abitanti, la molta operosità e la gran frequenza dei commerci, traevano qui molti forestieri a diporto e a guadagno. Il denaro vi era in grande abbondanza e circolava per le mani di tutti: la zecca batteva ogni anno da trecentocinquanta in quattrocentomila florini d'oro, e ventimila lire di piccola moneta (1). E qui è da notare che, mentre i principi con gran vitupero alteravano continuamente la moneta, nella cui bontà sta la sicurezza economica del pubblico . I Fiorentini la mantennero sempre perfetta, e il loro fiorino conservò sempre il suo pregio intrinseco. Vedemmo già come Enrico VII, agitato da impotente rabbla contro Firenze, fece contraffare il florino dell'oro: dopo il papa Giovanni XXII scomunicò i contraffattori. ma poco appresso egli stesso si rese reo del peccato che condannava negli altri. Auche il bargello d'Agobbio fece il falsario in Firenze: ma i nostri presto distrussero le male opere di lui, proscrissero ogni moneta tosa o non buona, e con savii ordinamenti provvidero alla sicurezza del pubblico (2). Provvedimenti continui si facevano per l'amministrazione economica delle pubbliche rendite, per regulare le imposte, per determinare i prezzi delle vettovaglie, per frenare le pompe e il lusso smodato delle donne dei ricchi, e per far sì che ognuno in qualunque occorrenza avesse ciò che era

<sup>(1)</sup> G. Villani, Lib. X1. Cap. 94.

<sup>(2)</sup> G. Villani , Lib. IX. Cap. 77.83.174.278. Ammirato , Lib. 1V.

necessario a mantenere agiata la vita (1). Insomma, e per gio ordinamenti e per le condizioni dei tempi, e per l'indestria degli uomini eravi un maraviglioso fiorir di ricchezza. E questa prosperità del privati e del pubblico, non potè mai distruggersi dai ripettuti colpi degli etserni memiol, perchè la libertà colle sue armi incantate, vegliava di e notte a guardia di une patria si bella e si cara. Ma quando la libertà per un momento volse le sue armi in sè stessa, pochi mesi di tirannide bastarono a riempire il molte sciagure la città felicissima. Questo sconcio flagello fu preceduto da una fiera mortalità, e da turbamenti interni, e prodotto immediatamente dai pessimi umori chi destò la sciagurata guerra di Lucca.

L'anno 1346 fu (unestato da una fiera pestifienza di cut erà avitima chianque amualava. La città per varii mes fu tetta plena di pianto e dolore. I morti giunsero a quindicinilla, e non vi fu casa che non avesse a piangere la morte di quelche cara persona. A questo li aggiunsero grandi fiagelli di grandine nelle campagne e d'incendil in città. Poi venne la carestia, e di prezzo del grani sarebbe divento incomportabile alla povera gente, se il common non veniva in soccorso con hennefici provvedimenti (2).

Dopo queste disgrate la città bisognosa di quiete fa messa in nuove agliariosi dalle discordie civili, a cui dettero principal motivo alcuni dei popolani ricchi o grassi come allora ii chiamavano, i quali recatosi in mano tatto di governo ne esciudevano chiarque non losse dell'oro, co-mecchè per virtù e per souno ne fosse reputato degnissimo. Siffatto procedere distruggeva ia tutto l'egualità dittadin che con tanta cura erasi cercata 'nelle uttime riforme delle elatori, .e.elò dispiacova gravemente ai grandi e alla piche. I popolani grassi per conservari questa ripotenza oligarchica averano fino dali 1335 creato un capitano di guardia, il quale tranneggiando manateneva - la città ia inco balia. Il primo

fromine.) of 1311 f

<sup>(1)</sup> G. Villani , Lib. X. Cap. 17.180.192, (2) Villani lib. XI. cap. 114. 11 2 114. 125 17 42 ms/67 .;

y vinani ito. At. cap. 114. 14 5 111 ... 15 12 12 111 111 111 111

canltano era stato un lacopo Gabbrielli d'Agobbio uomo iniquo e crudele; e quantunque poscia per le sue violenze fosse cacciato, i popolani grassi che reggevano la città nel 1340 lo richiamarono e gli dettero cento uomini a cavallo e dugento a piede perchè tenesse in timore i cittadini e sostenesse il governo. Egli non curando leggi o statuti, a guisa di tiranno procedeva arbitrariamente nel civile e nel criminale, condannava in avere, in persone senza riguardo a piccoli o a grandi, a innocenti o a rei. Molti cittadini non potendo più sostepere tanto vituperio cercarono modo a distruggere il capitano e il governo che l'aveva chiamato, e a questo effetto ordirono una conglura di cui si fecero capi i Bardi e i Frescobaldi, due potenti famiglie, le quall oltre alle cause generali del malcontento avevano anche razioni particolari a odiare il reggimento presente. Essendo stati dal capitano ingiuriati Pietro de Bardi e Baldo de Frescobaldi, questi s'intesero con altre grandi famiglie della città, e tirarono al loro volere alquanti signorotti della Toscana, i quali promisero di accorrere armati a Firenze la notte di Ognissanti (1346) per aintare pella mattina vegnente, quando il popolo fosse all'esegule dei morti, a levare un gran rumore in città, a uccidere il capitano e i reggenti, e a rifar nuovo stato. L'effetto della trama mancò, perchè un Andrea de Bardi, quantunque non amico al governo, per timore di qualche gran danno la rivelò ai Priori, i quali subito si fornirone di gente e suonarono a stormo la campana del popolo. Tutta la città corse all'armi e si gnardavano le porte perchè non entrassero i soccorsi di fuori. I congiurati si ripararono oltr'Arno, il popolo li combattè fortemente, e il Potestà Matteo da Pontecaradi di Brescia con doloi parole e minaccie li costrinse a lasciare la città nella notte seguente. La più parte di essi si ripararone a Pisa, dove unendosi al nemici di Firenze furono lloro molto utili per la guerra di Lucca; che ricominciò nel 1341 (1).

<sup>(1)</sup> G. Villant lib. XI. cap. 118 e 119 ( ) are 17 ( ) to p. 17 ( )

Mastino della Scala, come già vedemmo, aveva ritenutà Lucca nella speranza che gli fosse d'ainto a impadronirsi di tutta Toscana. Ma poscla quando fu abhassato dai Veneziani e dai nostri, e quando più tardi chbe perduta anche Parma, per cul poteva stare in facile comunicazione con Lucca, i accorse finalmente che non gli era più possibile tenere questa città, e quindl per trarne l'utile che poteva maggioro deliberò di venderta ai Fiorentini o al Pisani. I nostri accettarono l'offerta, e credendo di riparare l'errore antico, detero potere illimitato per un anno a venti cittadini perchè trattassero con Mastino la compra e provvedessero a loro arbitrio la necessaria moneta. Il trattato fu concluso per dugentocinquantamila fiorini colla mediazione del Signore di Ferrara, ove i Fiorentini e Mastino mandarono ostaggi per sicurezza di ambe le parti (1).

Anche i Pisani desideravano ardentemente II possesso di Lucca; ma non potendo pagare somma si grande e non volendo soffrire che i Florentini per quello acquisto divensisero più potenti nelle loro vicinanze, si disposero a fare colla guerra ciò che non potevano con la moneta. Perciò si apparecchiarono d'armi, si collegarono con varii signori tombardi e con Luchino Visconti Signore di Milano che in appresso mandò loro duemila cavalli sotto la condotta del suo 
nipote Giovanni d'Oleggio, e per mezzo dei Bardi, del Frescobaldi e degli altri esuli Fiorentini ebhero aiuti anche da 
alquanti signori toscani. Dopo questi preparativi andarono 
(22 Agosto 1341) all'assedio di Lucca e la cinsero siffattamente all'intorno di fosse e steccati per lo spazio di dodici 
miglia che niuno poteva uscirne o entrarvi senza grande perricoto (2).

I Fiorentini vennero al riparo con un esercito forte di tremilaseicento cavalli e di diecimila pedoni di cui dettero

<sup>(1)</sup> G. Viliani lib. XI. cap. 130.

<sup>(2)</sup> G. Viliani lib. X1. cap. 131.

la capitananza a Matteo da Pontecaradi, il quale quantunque si fosse segnalato nell'anno scorso per molto coraggio nel fatto dei congiurati, non era sufficiente a tanto comando, perchè s' intendeva poco delle cose di guerra. Egli condusse l'esercito nel territorio di Pisa e guastò e predò campagne e villaggi: e dopo, invece di afforzarsi tra Pisa e Lucca per impedire le vettovaglie ai Pisani del campo e stringerli in tal modo a levar l'assedio da Lucca, si ritirò a Fucecchio. Intanto i nostri rimostravano a Mastino della Scala, come avevano da lui comprata Lucca per 250 mila fiorini, ma a natti di averla libera e non assediata. Ond'egli abbassò un poco le sue pretendenze e ridusse quella somma a soli cento oltantamila fiorini. Poscia (21 Settembre) il nostro esercito si avvicinò a Lucca e rotto da una parte lo steccato fattovi dai Pisani potè introdurre una guarnigione in città e prenderne il possesso. Ogni contrasto era finito se con un valido sforzo si facevano da ogni parte sgombrare i nemici. Ma il capitano invece di assalirli gagliardamente da ogni banda dopo avere ottenuto il primo vantaggio, si ritirò alle colline e si contentò a piccole e inutili zuffe. Questo errore fu segnitato da un altro: perocche essendo la città molto bene fornita, invece di stancare gli assedianti col menare in lungo la guerra, per mala provvidenza dei venti della balia, e del loro consiglio, il 2 Ottobre si venne a battaglia coi Pisani alla Ghiaia sul greto del Serchio. Il combattimento cominciò molto forte e le nostre schiere pugnando con egregio valore rappero le prime file nemiche e fecero prigioni i più del loro capi, tra i quali Glovanni Visconti d'Olegggio, Baldo Frescobaldi fuoruscito fiorentino e alquanti del più grandi pisani. Ma dopo spargendosi per dare la caccia al nemici, la fortuna volse loro la fronte e furono pienamente sconfitti lasciando trecento morti sul campo. Pel flero tempestare delle balestre vi fu grande uccisione di cavalli, e tra l'una parte e l'altra ne mancarono mille. A un migliaio andarono i prigioni Fiorentini, e tra questi fu anche il capitano generale. I Pisani patirono più danno dei morti, ma riportarono il pregio di questa giornata che fruttò ai nostri disonore e vergogna (1).

Snlle prime la nuova della sconfitta commosse Firenze a dolore e paura: ma come si seppe lieve essere stata la perdita, e Lucca rimanere in mano della guarnigione fiorentina, tutti ripresero cuore, e con nuovo e maggiore apparecchio si disposero a una impresa più grande. Nel 1342 raccolsero un oste si bella che, dice il Villani, sarebbe stata sufficiente a un reame, e ne dettero il comando a Malatesta da Rimini che entrò in campagna il 24 di Marzo. Anch' egli non operò alcun bello nè utile fatto: perdè il tempo in vani maneggi per corrompere i soldati dell'oste nemica; ma agli assedianti e per causa delle sue lentezze e delle inondazioni del Serchio non fece alcun danno. Vi fu qualche scaramuccia in cui egli non usò nè prontezza nè accorgimento guerresco, e finalmente ai 29 di Maggio si ritirò vergognosamente in Valdarno. Allora i capi della nostra gente che stava a guarnigione di Lucca, perduta ogni speranza di esser soccorsi e liberati dall'assedio, per difetto di vettovaglie si arresero ai nemici il giorno sesto di Luglio: e in tal guisa la città che era costata ai Fiorentini tanti pericoli, tante fatiche di guerra e tanto danaro rimase in potere degli odiati Pisani (2).

E questo danno non fu il solo che patisse Firenze. Nel tempo medeslmo si tentarono ribellioni in Arezzo e in Valdarno: gli Übaldini assediarono e danneggiarono Firenzola: gli Übertini ribellarono altri castelli, e da ogni parte il contado stava in grande bollore (3). Di più motti signori stranieri che avevano dato danari in prestanza ai nottri mercanti, circa a questi tempi richiesero ad un tratto i loro capitali, d'onde n'avvenne che alcune case di commercio fallirono e altre sospesoro i pagamenti e fallirono appresso con gran danno dei cittadini e dello stato, perchè mancarono i

<sup>(1)</sup> G. Villani lib. XI. cap. 131.

<sup>(2)</sup> G. Villani lib. XI. cap. 140.

<sup>(3)</sup> G. Villant lib. X1. cap. 139.

denari contanti, e le proprietà scemarono molto di prezzo (1). Da tutti questi mali la città restò fortemente commossa, e quando il Malatesta rientrò in Firenze con quella poderosa oste con cui non aveva saputo far nulla, il malcontento e la vergogna si convertirono in fierissimo sdegno contro il capitano e contro i venti della balía che avevano amministrata la guerra, e gli umori delle fazioni risorsero con più violenza. I nobili percossi dagli ordinamenti della giustizia volevano abbattere questa libertà che per essi era tiraunide. l popolani grassi che tenevano esclusivamente il governo erano accusati d'ignoranza, di baratteria e di superbia, e avevano contro di loro anche la gente minuta che omai aspirava al governo delle cose pubbliche. In queste agitazioni sforzandosi ogni classe di abbattere l'altra, si ricorse a un espediente che portò la tirannide e fu la rovina di tutti. La città stata sempre sì gelosa custode della sua libertà, ora inebriata da pazzi furori si sottopose a vituperoso signore: ma non sì tosto si accorge del bruttissimo fallo, che si rialza istantaneamente dal suo avvilimento e continua nella gloriosa carriera di repubblicana grandezza che le destinavano I cieli.

Fra i prodi cavalieri di Francia che a tempo delle crociate si segnalarono in levante furono quelli della casa di
Brienne i quali pel loro valore erano divenuti duchi d'Atene.
Tralignarono poi col volger dei tempi, e nel 1312 spogliati
da una compagnia di Catalani del loro possesso, non ne conservarono che il titolo. Presentemente rimaneva di loro un
Gualiteri che pure s'intitolava duca d'Atene. Era piccolo
e sparuto della persona, nero e deforme del volto, aveva
animo pertido e sagace alle frodi, cuore feroce, brutti costumi,
avarizia ed ambizione insaziabile. Pure sapeva all'uopo ricoprire destramente le brutture del suo vile animo, e nel 1326
quando venne a Firenze come lungotenente del Duca di Calabria si governo saviamente e lasciò buon omme di sè. Po-

<sup>(1)</sup> G. Villani lib. X1. cap. 138.

scia mandato dal re Roberto in Toscana quando Malatesta era contro i Pisani nel territorio lucchese si recò al nostro esercito e fece di nuovo parlar bene di st, perchè insiseme a tanti vizi possedeva la dote della prodezza, che, come fu detto, può andar congiunta anche alla stessa vità dell'animo. Onde appena accadde la sciagura di Lucca le fazioni nemiche al governo andavan dicendo che così non sarebbero finite le cose se il Daca d'Atene fosse stato capitano di quella impresa. E tanto si accesero in questo folle pensiero che i governanti per calmare la moltitudine furono forzati a creario capitano e conservatore del popolo, e poi quando spirò il termine della condotta di Malatesta gli dettero anche il comando delle armi (1) e

Rivestito dell'autorità di alta giustizia nella città, e nell'eserciti, il Duca d'Atene dapprima si comportò con molta riserva e per dar sembiante di religione e di modesti costumi prese stanza a S. Croce dai frati minori. Ivi grandi e popolani gli stavano sempre d'attorno e lo consigliavano a farsi signore della città perchè e gli uni e gli altri speravano di volgere quella signoria a loro vantaggio: i grandi credevano di potere coll'aiuto di lui compere gli ordini della giustizia, i popolani grassi conservare l'autorità che tenevano. Il tristo uomo che null'altro di più desiderava secondò. facilmente i loro consigli, e si dispose a tentar tutto per farsi assoluto signore (2).

I suoi primi atti come conservatore del popolo furono arbitrarii e crudeli, poichè senza far distinzione tra rei e innocenti condannò nella testa Giovanni di Bernardino de Medici stato capitano di Lucca e Guglielmo Altoviti governatore d'Arezzo, e condannò a gravi ammende ed estij un Ricci ed un Rucellai ai quali concedè a gran fatica la vita (3). Queste glustizie fatte in quattro delle principali famiglie lo resero molto temuto: ma poichè i puntii da lui appartenevano alla

<sup>(1)</sup> G. Villani lib. XII. cap. 1.

<sup>(2)</sup> G. Villani loc. cit.

<sup>(3)</sup> G. Villani lib. XII. cap. 2.

fazione del popolo grasso che era odiata dai grandi e dalla plebe, sì l'una che gli altri ne furono lieti e andarono ner la città gridando viva il signore, e molti dipingevano sulle loro case lo stemma di lui per farselo amico. Perlochè da questi buoni principi sperando fine migliore, egli per consiglio di certi grandi si ardì a chiedere apertamente ai Priori la signoria di Firenze. Essi rigettarono sdegnosamente la domanda e risposero che ad esempio del loro padri mai e per niuna avversità non sottometterebbero la libertà a giogo di niuno signore. Ma il Duca non perdutosi d'animo pel rifluto si strinse maggiormente ai grandi, e si fece amica la plebe col darle dimostrazioni di affetto e col prometterle di chiamarla ai pubblici onori. Anche alcuni mercatanti come Peruzzi, Acciaiuoli, Buonaccorsi, Antellesi e consorti stettero con lui perchè trovandosi vicini a fallire per le ragioni già dette di sopra, sperarono di essere sostenuti coi tesori dello stato. Dopo tutto ciò il Duca vedendosi forte abbastanza per conseguire Il suo fine, convocò pel dì 8 Settembre Il popolo a parlamento sulla piazza per trattare degli affari comuni. I Priori veduto bene dove andava a riuscire questa trama, nè potendola impedire altrimenti, la sera del di 7 si recarono a Santa Croce dal Duca per avere accordo con ini, e dopo molto disputare convennero di dargli la signoria per un anno ai medesimi patti che già l'avevano data al Duca di Calabria, cioè senza offesa niuna della libertà. Egli tutto promise e giurò, e la mattina seguente cinto dalla sua guardia di centoventi cavalli e trecento fanti e da molti grandi e plebei venue sulla piazza al parlamento del popolo. Si assise coi Priori in ringhiera, e mentre Francesco Rustichelli a nome della signorla orava per sostenere la proposta convenuta la sera innanzi col Duca, la plebe e i cagnotti dei grandi lo costrinsero a tacere facendo un grande schiamazzo e gridando, sia la signoria del Duca a vita, sia il Duca nostro signore. Poscia i grandi colla forza e col tradimento aperto il palazzo vi portarono il Duca e messero in luogo vile i Priori, stracciarono il libro degli ordini e Il gonfalone della giustizia, spiegarono sulla torre le

bandiere ducali, e suonarono le campane a gloria. Vi furrono poscia armeggiamenti, luminarie e falò per celebrare la distruzione della libertà: e plebe e grandi cui il farnetico travolgeva la mente folleggiavano in strane maniere. I buoni cittadini piangevano dell'offesa disonesta che si era fatta alia patria. Il Duca creò cavalieri i suoi beni affetti, spogliò i Priori d'ogni autorità e il pose iu casa privata, obbligò col terrore i Consigli a ratificare la sua sustrapazione, e otto giorni dopo per celebrare il suo inalzamento fece grandi feste in Santa Croce ove il Yescovo disse a lui pubbliche parole di lode (1).

Poco appresso anobe Arczzo, Pistoia, Colle, San Gimpanno, e gli altri luughi già dipendenti dalla Repubblica si dettero ai Duca, e anche i Pazzi di Valdarno e i Tarlati riconobbero la sua signoria. Egli per mautenersi lungamente quello che aveva in si breve tempu surprato, si cinse di forze straniere: chiamò a sè tutti i Francesi e Borgognoni che militavano per le altre contrade d'Italia, e fece venire i parenti di Francia a partecipare alla sua nuova fortuna. Dopo si volse tutto a saziare l'avarizia, la crudeltà, l'ambizione, la libidine e le altre sue brutte voglie. Facilmente trovò a tutto consiglieri e ministri. Principali strumenti delle sue scelleraggini furnon il capitano del popolo Guglielmo d'Assisi, il potestà Meliaduso di Ascoli, e il fiorentino ser Cerrettieri Visdomini che più degli altri lasciò di sè alia posterità fama infame (2).

I cittadiai che avevano inalzato il Duca al grado di superno Signore, speravano che vendicherebbe l'onta di Lucca. Ma egli che non voleva spender danari in far guerra, e temeva di aliontanarsi da una città di recente spogiata della libertà, il 13 tottore fermò pace col Pisani, a patti che Lucca rimanesse loro per quindici anni, e poi tornasse a libero stato; che da ogni parte si restituissero i prigioni dell'al-

<sup>(</sup>f) G. Villani lib. XII. cap. 3.

<sup>(2)</sup> G. Villani fib. XII. cap. 3.

tima guerra, che i Pisani rendessero nella loro città ai Fiorentini la solita libertà di commercio, e che pagassero al Duca un annuo tributo di otto mila fiorini (1).

Ma questo arbitrio era nulla alle violenze che egli apparecchiava contro la libertà e i diritti di tutti. Dei Priori conservò solo il nome, e a quel vano onore chiamò uomini del popolo minuto a cui solo egli era largo di lusinghe per averlo amico in ogni incontro. I nobili, invece degli onori e delle ricompense che si aspettavano, erano battuti. A niuna cosa o persona o istituzione si aveva riguardo. Vietò l'uso delle armi, distrusse gli ordini civili, cassò l'ufficio dei gonfalonieri delle compagnie, guastò gli ordini e le corporazioni delle arti, corruppe la giustizia, niuna promessa osservò. L'avarissimo nomo faceva mercato delle cose oneste e inoneste. Rivolse Il mal costume a suo privato guadagno, e poi mercanteggiò fin sugli affetti perchè avendo procurate paci tra diverse persone nemiche volle esserne pagato. Creò nuove gabelle e accrebbe le vecchie, spogliò i cittadini del credito che avean collo stato per le prestanze fattegli a tempo delle ultime guerre; scelleratissima rottura della pubblica fede da cui rimasero disertate molte famiglie. Aumentò l'imposta territoriale da trenta a ottantamila fiorini, fece opprimere e spogliare i contadini da sei potestà, e ogni qualità di persone gravò di condanne, di confische, di prestanze forzate, di gabelle e di ogni sorta balzelli! Sicchè in dieci mesi e diciotto giorni che durò il suo governo, dalla sola città trasse quattrocentomila fiorini d'oro, la metà del quali mandò in Francia e in Puglia. A premunirsi contro il pubblico sdegno, fortificò il palazzo con grosse mura, atterrò alcune delle case d'intorno, e altre ne tolse ai cittadini per farvi abitar I suoi baroni e sua gente. Poi nella primavera (1343) per sua maggior forza si alleò coi Pisani, con Mastino della Scala, col Marchese d' Este, e con Taddeo dei Pepoli nuovo signore di Bologna. E quindi credendosi

<sup>(1)</sup> G. Villani lib. XII. Cap. 8.

ormai in istato da fare in ogni cosa ragione della sua volontà, ruppe ad ogni eccesso di sangue e di turpitudine,
uccidendo gli uomini con crudeli tormenti, e vituperando
le donne. Solo carezzava la plebe più vile, come beccai,
vinattieri e cardatori di lana e per averne l'affetto i divertiva
con spettacoll e con vane apparenze d'onori. Nella primavera
fece far feste e danze in varie contrade da più brigate di gente
minata, le quali si chiamavano potenze, e i loro capi portavano nomi adatti a rendere più familiari e più care le idee
di governo assoluto. Anche le feste del San Giovanni volle
fossero celebrate con più magnificenza e splendore del solito:
ma la città oppressa dalla tristezza non poteva rallegrarsi
alle giole comandate dal viuperso tiranno (1).

Invece di prender parte alle feste i più dei cittadini fremevano nel loro segreto: i grandi perchè traditi delle loro speranze, i popolani grassi perchè privati di ogal autorità, gli artefici mezzani perchè per il mal governo Il commercio cadeva, il lavoro diminuiva, le gravezze aumentavano, e la vita si rendeva insoffribile. Alla fine anche molti artigiani minuti rimasero soontenti del Duca: i una parola la maggior parte dei cittadini ardevano di sdegno e di odio nel sentrisi vituperati e rubati, nel vedere la patria decaduta dalla sua dignità, ogni onesto vivere contaminato, ogni civile modesta spenta, le leggi corrotte, e le più lievi parole e i lamenti contro gli oltraggi puniti di morti atrocissime [2]. Onde la città dolente per queste gravissime battiture tutta si commosse e verificò la sentenza dell'antico proverbio [3].

<sup>(1)</sup> Giovanni Villani, loc. cil.; Anonimo Pistoiese, all' Anno 1343.

<sup>(2) «</sup> Al'uscita di giorno fece fare ona scoola guastiza, che on Bellos Cini da Campi, el de mensiro de boso dell'antico carroccio, il quade di opco il Duca l'avea falto de Priori per la dignilà del carroccio, e vestilito di scaritatio, potche egli usci dell' ellifico si doise e disse alcuma parcia catosa per un'imposta che gili era sista fatta: il Duca gil fece cavare la lingue il mandò a conden a Pesaro, o con quella tonnazi lo sa una lancia per dilegione il mandò a conden a Pesaro, o per quella tagistatra della lingua mort. « Giovanni Villata il lib. XII. c. 62. N. Anontimo pistolese al 13: 1343.

<sup>(3) «</sup> E'si dice tra not Fiorentini uno antico proverbio e materiale, cioè: Firenze non si muove, se tutta non si duole: e benche il proverbio

Ogni cittadigo voleva la fine di tanta ignominia: ma nou avendo ancora le comuni miserie pienamente ravvicinati, e fatti di sè confidenti gli animi tutti, sulle prime si era cominciato dall'ordire varle congiure, senza che l'una avesse notizla deil' altra. La prima si componeva di alcuni possenti nobili e ricchi popolani , come Bardi , Rossi , Frescobaldi , Scali , Altoviti . Magajotti . Strozzi e Mancini . ed erane capo il Vescovo Accialuoli, quello stesso che già avea celebrato le iodi del Duca. Principali della seconda erano i Donati, i Pazzi, certi dei Cavicciuli e degli Albizzi. La terza era guidata da Antonio Adimari, dai Medici, Bordoni, Rucellai, Aldobrandini e altri popoiani. Vi erano anche altre minori congiure di popolo. Tôrre ai Duca la Signoria e la vita era lo scopo di tutte, ma i modi e i tempi diversi. Alcuni si proponevano di ucciderlo il giorno di San Giovanni quando fosse a vedere il pallo in casa degli Albizzi, aitri in paiagio quando intervenisse al consiglio, e altri finalmente alla Croce al Trebbio quando si recava in casa Bordoni per sue avventure d'amore. Niuno di questi disegni potè coiorirsi, perchè quantunque il Duca per mostrar sicurezza punisse di crudei morte chianque gli parlava di congiure fatte contro di lul, ora frugato dalla mala coscienza correva facilmente ai sospetti, stava in molta guardia e difesa in palazzo, e fuori era sempre cinto di sgherri.

Ma i conglurati non ai perdevano d'animo: alcuni di loro cercarono anche aiuti dal Pisani, dai Senesi, dai Perugini o dai conti Guidi per esser più forti quando glungesse il momento opportuno a levarsi. In questo mezzo la terza congiura di oui era capo Antonio Adimari fu scoperta da un massadiere senese il quale essendo familiare di Francesco Brunelleschi ne pariò inavvertentemente con lui, credendo che ne fosse a contezza e a parte. Francesco, o per timore o per odio

nia di grosse parole e rima, per isperienza si trova di vera senienzia e viene a caso della nostra presente maleria; che al certo il Duca non ebbe regnato tre mesì , che quasi a più de'ciltadini non dispiacesse ia sua signoria per i snoi indui e malvagi processi ec » G. Villani lib. XII. Cap. 16.

contro alcuno dei conglurati manifestò il segreto al Duca, il quale assicuratosi anche con altre prove della verità della cosa, fece richiedere Antonio Adimari. Questi, fidando nella grandezza della sua casa e nella forza de'suol compagni compari francamente al palazzo ove fu ritenuto con altri, e gli fu detto che si apparecchiasse alla morte. Pure il Duca, scoprendo esser grande il numero dei congiurati non ardì prendere niun vigoroso partito, finchè non ebbe raccolte da ogni parte le sue forze e chiesto un ajuto al signore di Bologna. Poscia il 25 di Inglio domandò che venissero a lui trecento cittadini sotto colore di voler consultare con loro su quello che si avesse a fare dei prigionieri, ma in verità per farli tutti macellare dai suoi sgherri. A questo annunzio la città fu in agitazione grandissima. I richiesti credendo di correre a certa morte negarono arditamente di andare al palazzo, e in quella vece si inanimirono tra loro a prendere le armi, e a rivolgersi concordemente e apertamente contro il feroce tiranno. Allora le tre congiure scopertesi l'una all'altra si convertirono in una sola: tutti i congiurati si strinsero la mano, si unirono in un medesimo affetto e in ogni casa e in ogni contrada fu una sola faccenda di apparecchiarsi di armi per ricuperare la libertà (1).

In brevi istanii la tempesta popolare scoppio tremenda per tutta Firenze. La mattina del 26 in Mercato Vecchio, e in porta San Piero per ordine del congiurati si levò un grido di armi. A quel grido risposero unanimemente i cittadini di orgi contrada: tutti uscirono armati, trassero fuori le bandiere della libertà, sharrarono le strade e i poati, e il popolo si mostrò in tutta la sua formidabili potenza. Era dappertutto un correre a furia, un minacciare, e un gridare vica il pepolo, e la libertà, e morte al tiranno. I cavalli di lai che in sumero di seconto stavano in varil luoghi della città fecero prova di accorrere a difesa del loro Signore, ma furono quà e là assaliti e uccisi, e coli trocento giunereo alla piazza. Vani

<sup>(1)</sup> G. VMani IIb. XII. Cap: 16 e 17.

furono anche gli sforzi di alcuni dei grandi e della gente minnta per andare al soccorso di lui. Si combatteva furiosamente da ogni parte: furono assalite le Stinche e liberati i prigioni, e il palazzo del potestà fu preso a forza, e le scritture date alle fiamme. I satelliti e ministri del Duca caduti in più luoghi nelle manl del popolo, scontarono con fiere morti l'empie opere e gli scellerati consigli. Ma più furiosamente combattevasi al palazzo ove il Duca stava rinchinso. Adimari, Medici, Ricci, Rucellai e Altoviti, come quelli che avevano da vendicare ingiurie più gravi, si mostravano più ardenti degli altri alla zuffa, e tenendo le bocche delle vie che fanno capo alla piazza, combattevano gagliardamente contro chi volesse uscire o entrare. Alla fine la gente del Duca fu costretta a lasciare la piazza che venne occupata da mille cavalli e diecimila pedoni de nostri armati a corazze e barbute. Il quale popolo, dice il Villani, era molto nobile a vedere, e possente e unito. Poco appresso fu rinforzato dagli ajuti delle campagne vicine e dagli amici di Prato, di San Miniato, di Siena, e dei Conti Guidi di Battifolle, e continuò ad assediare con gran vigore il palazzo, mentre i cittadini principali a richiesta del Vescovo, si radunavano a pariamento in Santa Maria del Fiore, e davano a sette nobili e sette popolani balia di riformare lo stato.

Il Duca spaventato da tanta furia si provò a mitigaria el spiegando sul palazzo le bandiere del popolo. Ma queste dispiegando sul palazzo le bandiere del popolo. Ma queste dimostrazioni, essendo tarde e forzate, non gli giovarono a nulla.
Ogni sua proposizione d'accordo fu rigetata, e il popolo
protestò di non cessar dalla guerra se non a patto di aver
nelle mani il Conservatore Guglielmo d'Assisi e il suo figlio,
e Messer Cerrettleri Visdomini per vendicarsi delle loro iniquissime opere. Essi erano in palazzo, e il Duca non voleva
in nessun modo abbandonarii alla furia popolare, ma alla fine
minacciato di peggio dai suoi stessi soldati che nell' assedio
cominciavano a patire la fame, assentì alle domande. Messi
fuori del palazzo Gugilelmo e il suo figlio, la molitudine si

lanció loro contro con efferato animo e con libidine ardente di sangue, e ne dilanió ferocemente le membra, e a sodisfazione di ogni senso alcuni ne mangiarono le carni crude. Nè la giovinetta età, nè la bellezza che gli floriva nel volto, valsero a salvar la vita al figlio del conservatore. Il popolo si ricordò solamente del diletto feroce che egli avea preso a tormentare la gente. Sfogato in essi il furore, la moltitudine si socradò di messer Cerrettieri, il quale nella notte coll' aiuto di certi parenti ed amici si salvò colla fuga.

Alla fine il Duca non vedendo altro scampo che negli accordi en el partire quanto più presto potesse, per intromissione del Vescovo e dei quattordici della balla si arrese il 3 agosto a patti di partirsene sano e salvo con sue cose e personè, e riunuziò in mano dei delegati del Comune a ogni autorità che credesse di aver su Firenze. Alla fine il 6 d'agosto parti accompagnato dai più potenti cittadini che gli avevano promesso difenderio da ogn'insuito del popolo, e dopo vario ramingare si riparò in Francia d'onde mosse contro la nostra città strane pretensioni e querele (1).

Così il Comune, pel magnanimo ardire e pel concorde volere del cittadini tornato alla prima sua libertà volle che il glorioso fatto fosse consacrato anche dalla religione, ordinando che il glorno di Sant'Anna in cul erasi operata la rivoluzione divenisse per la città giorno di festa solenne. Ogni anno poi si fece commemorazione festiva del bello avvenimento nella Chiesa di Orsanmichele ove Intervenivano i primi magistrati e tuttil i rappresentanti del popolo. E oggi sesso sebbene si su noi gravissimo oblio di tutti i grandi fatti del popolo antico, continna il costume di spiegare ogni anno in Orsanmichele le antiche bandiere delle arti.

Grandi erano stati i mali della tirannide: la città ne era stata offesa negli averi e nelle persone, e di più avea perduto gran parte del suo dominio, perché Arezzo, Pistoia, Volterra, Colle, San Gimignano e le altre terre si ribellarono alla Re-

<sup>(1)</sup> G. Villagi lib. XII. Cap. 17.

pubblica nel tempo stesso che ella scuoteva il glogo del Duca. Ma la libertà trovò facil compenso a queste rovine. Coll'armi o cogli accordi presto si riebbe una parte degli antichi possessi, e se ac conquistarono dei nuovi: e in poco volgere di anni la Repubblica, non ostante queste ed altre gravi calamità che l'affissero, tornò al suo primo stato di prosperità e di potenza.

Il primo pensiero dopo l'espulsione del Duca fa rivolto a ricomporre gli ordini interni. Avendo i grandi e i popolani ben meritato ugualmente della patria per la concordia nel cacciare il tiranno, si stabili che gli uni e gli altri avessero parte nel nnovo governo. E per ordinare le cose con più egualità si parti la città in nuovo modo. L'antica divisione era in sestieri, da ciascuno del quali si traevano in numero uguale i priori e gli altri magistrati: ma ora il sesto di Oltrarno, e quello di S. Piero Scheraggio, essendo divenuti più grandi degli altri e pagando maggiori gravezze (1), era giusto che avessero anche una parte più proporzionata nella pubblica rappresentanza. Perciò lasciata l'antica divisione, la città fu partita in quattro nguali quartieri (2), ciascheduno dei quali avesse tre priori, uno dei grandi, e due popolani, che furono eletti da an consiglio di 115 cittadini. I consiglieri dei priori da dodici si ridussero a otto, metà grandi e metà popolani, e si elessero due per quartiere; e nello stesso modo anche tutti gli altri nfficii furono messi in compne (3).

Ma questa concordia poco durò: perocebè i grandi, uomini di prepotenze, di corrusci e di sangue, orano ineapaci della civile modestia; e alcuni di loro tornarono alle usate violenze. Onde il popolo acceso di sdegno, nel settembre trasse furio-

<sup>(1)</sup> Il seato d'Oltramo e quello di S. Piero Scheraggio nelle gravezze contribuixano più degli altri quattro presi insieme. Della prestanza di 100,000 forini, Oltramo ne pagava più dil 23,000, e San Piero Scheraggio più di 23,000; mentre Borgo ne pagava 13000, San Pancrazio 13,000, Porta del Poumo I 1,000, Porta Sen Piero 13,000, G. Villani Lib. XII. Cap. 18.

<sup>(2) 1</sup> nomi del quartieri furono quelli stessi che sono anche al presente, cioè: San Spirito, Santa Croce, San Giovanni e Santa Maria Novella. G. Viliani loc. cis.

<sup>(3)</sup> G. Viliani loc. cit.

samente al palazzo e minacciando fuoco e rovina forzò i reggitori a cacciare i nobili che sedevan tra ioro, e fare nuova riforma, per la quale il governo divenne tutto democratico (1).

Ricominciati i tumulti, non era facile cosa comporli. Gli artigiani minnti pensarono di farne loro pro per giungere anche essi a godere in fatto delle cariche di cui erano desiderosissimi , dopochè dal Duca d'Atene ne avevano avuti i titoll. B per levarsi a rumore fece loro animo un messere Andrea degli Strozzi cavallere popolano, il quale sperando di ingrandirsi al favore della piebe, nel tempo dei caro vendeva il grano a piccolo prezzo e si faceva amare e benedire da molti. Una mattina cinto da molti scardassieri e altra gente minuta, a cui prometteva signorie e ricchezze, uscì armato per la città gridando viva il popolo minuto, muoiano le gabelle e il popolo grasso, e andò ad assallre i Priori e il Potestà nel loro palazzo. Ma la sna turba fu respinta e dispersa, ed egli campò la vita fuggendo dalla città. I grandi, lieti di questa commozione, si studiarono di vaiersi degli sdegni della plebe per opprimere il popolo grasso, e con voci sediziose la incitavano a tumulto. Onde il 24 Settembre si venne apertamente alle mani. Il popolo assaiì i Cavicciuli, i Donati e i Cavalcanti e gli altri grandi che più erano forti di serragli e di case e di torri ai di quà dell'Arno, e in breve gli rldusse tutti al dovere. Più difficile era la prova contro i Bardi, i Rossi, i Frescobaldi, i Mannelli e i Nerli che stavano afforzati al di là del fiume e tenevano i capi dei ponti. Il popolo fece lunga e animosa battaglia al ponte Vecchio, ma non potè snperarlo. Più fortunati furono i popolani di Oltrarno che presero il ponte alla Carraia difeso dai Nerli. Allora tutta la moltitudine passò il fiume e unitasi ai popolani di Oltrarno sottomise i Frescobaldi, i Nerii e i Rossi. Dopo di ciò tornò inutile la resistenza dei Bardi che dalle loro case e dalla loro via fecero prove di valore stupendo. Alla fine assaliti per ogni parte dalla onnipo-

<sup>(1)</sup> G. Villant Lib. XII. Cap. 19.

tente furla popolare, dovettero cercare scampo nella finga, ed ebbero ventidue delle loro case rubate e incendiate (1).

Il popolo, e specialmente gli artefici mezzanl e minuti, per questa vittoria montarono in grande baldanza, e quindi la democrazia ebbe un trionio a oni finqui non era mai giunta. Il governo rimase tutto alle ventuna corporazioni delle arti, e anche l'infiam plebe ottenne l'Intento di dare i suoi rappresentanti allo stato. Gli elettori furono tutti artefici popolani, e gli otto priori si elessero dne del popolo grasso, tre degli artefici mezzani, e tre degli artigiani minuti. Il gonfaloniere di ginstizia prendevasi ora tra questi, ora tra quelli a vicenda (2).

L'aristocrazia allora rimase plenamente annnilata. Si confermarono contro di essa gil antichlo drial della ginsitzia, ma temperati in alcuna parte della primitiva darezza. I nobili invece di conservare la ferma dignità che rende l'nomo rispettabile in ogni sciagura e lo fa aspettare con animo tranquillo tempi migliori, discesero a patti coi vincitori e supplicarono di essere ammessi nella classe del popolo. E di fatti cinquecento di quelli che tra loro erano tenuti meno violenti degli altri farnon ascritti all' ordine popolare, ma a condizione de per cinque anni non potessero aver parte alle prime cariche, e che coloro i quali in questo tempo e la appresso oltrepassassero in qualche cosa i modi civili avessero la pena di essere ascritti di novo tra i nobili e di ridivenire incapaci a qualunque nflicio pubblico (3).

Il novo governo per mantenersi procurò anche di stare anleo al vicin, affinchè i malcontenti non trovassero al di finori aiuto contro lo stato. Perciò fu definitivamente fermata pace con Pisa con vicendevoli privilegi di comercio, e ai Pisani fu lasciato libero il possesso di Lucca purchè pagassero a Firenze centomila fiorini in 14 anni. Si fece lega e compagnia con Siena, Pengia e Arezto per abbattere i

<sup>(1)</sup> G. Villani Lib. XII. Cap. 21.

<sup>(2)</sup> G. Villant Lib. XII. Cap. 22.

<sup>(3)</sup> G. Villani Lib. X11. Cap. 23.

Tarlati e gli altri tiranni d'attorno. Per fare qualche rimedio ag'i Incendit che ad ogn' istante desolvamo la città, nel 1344 fu posta una campana per darne il segno di di e di notte, e perchè al suono di quella i muratori e legnatuoli e gli altri maestri destinati a spegacere il fucoo accorressero con loro argomenti al riparo (1). Incendii di altra sorte si studdiava di destare il Duca d'Attene, il quale moveva pretensioni ridicole sulla città e brigava col re di Francia per conseguire i suoi turpi disegni. I Florentini altora offirirono il premlo di diccimila fiorini d'oro a chi uccidesse il Duca, e a sua onta lo fecero dipingere nel palazzo del Potestà coi suoi scellerati ministri, ma egli attissimo alle male opere non cessava mai dal macchinar nuovi mali, e finalmente ottenne che i nostri mercatanti e banchieri fossoro caccitati di Francia (2).

Al tempo stesso i governanti fecero anche ordinamenti severi contro i cherici che volevano sottrarsi alle leggi comuni, contro un inquisitore che per amore di danaro faceva bottega di eresle e calunnie, e con leggi pure si sforzavano a moderare Il soverchio lusso delle vesti e del cibi (3). E dell' osservanza di leggi siffatte eravi ora più bisogno che in altri templ. perchè la città per varil casi andava soggetta a gravi strettezze economiche. Le grandi compagnie di commercio dei Bardi e Peruzzi, che già vedemmo sospendere i pagamenti perchè non corrisposte del loro avere dal re d'Inghilterra, nel 1346 fallirono del tutto, perche nulla poterono avere di un milione e settecentomila fiorini di cui tra capitale e frutto erano creditrici dal re suddetto e da quello di Sicilia. Molte delle minori compagnie furono involte nella loro rovina: ognuno ne risenti danni immensi; e questa, dice il Villani, fu la maggiore sconfitta che mai patisse la nostra città (4).

G. Villani Lib. XII. Cap. 36. L'Ammirato (Lib. IV.) pone questi provvedimenti all'anno 1316.

<sup>(2)</sup> G. Villant Lib. XII. Cap. 34.36.57.

<sup>(3)</sup> G. Villani Lib. XII. Cap. 43.58. Ammirato Lib. X.

<sup>(4)</sup> G. Villagi Lib. XII. Cap. 85.

Pol l'inclemenza della natura si aggiunse alla mala fedè degli nomini per colmare la misura del mall. Nell' Antonno trascorso disordinatissime pioggie guastarono le prime semente: nuove inondazioni alla primavera seguente corruppero le semente seconde: sicchè in Italia e in quasi tutta Europa nel 1346 mancò per la più parte il ricolto, e vi fu general carestia. Anche in Toscana imperversò crudelmente. I contadini affamati lasciavano i poderl e per necessità si davano a rabare ciò che trovavano. Era una pietà a vedere la turba immensa del mendicanti che da ogni parte traevano a Firenze. Non ne fu respinto nessuno: i privati Il soccorrevano con belle e larghe elemosine; e il Comune, comecché fosse difficilissimo trovar vettovaglie, ne provvide buona quantità di Calabria, Sicilia, Sardegna e Barberla, fece far pane pubblicamente, e nell'Aprile del 1347 si trovò che a novantaquattro mila persone si erano dispensati due pani ogni di al prezzo di quattro denari ciascuno. A sollievo dei pubblici mali stabili anche che njuno potesse essere imprigionato per piccoli debiti, liberò dalla carcere I debitori verso lo stato, e ordinò che quelli che erano condannati a multe potessero Ilberarsene pagando tre soldi per lira. Ma il male era sì grande che questi provvedimenti, comecchè generosi, giovarono poco. I patimenti affralirono i corpi e guastarono gli umori e quindi nell'estate ne venne mortalità generale che in Flrenze occise da quattromila persone (1). Ma questa fu nulla all' altra che desolò orribilmente la nostra città e gran parte d'Italia e quasi tutta Europa nel 1348.

Questa el venne d'Oriente ove narravasl che era stata precedata da stranl fenoment di funchi scoppiati dalla terra o cadnti dal cielo che distruggevano genti ecittà, di ploggle di serpenti che appuzzavano e corrompevano l'aere, el dalre incredibili cose che la fama volgare si diletta a diffondere nelle grandi calamità. Dicesi che il malore cominciasse nella China e nell'India, e che passando di gente in gente corrella China e nell'India, e che passando di gente in gente cor-

<sup>(1)</sup> G. Villani Lib. XII. Cap. 73. 83. 84.

resse l'Armenia, la Galdea, la Mesopotamia, la Siria, l'Egitto, l'Arcipelago, la Grecia, la Turchia e la Russia. Alcune galec genovesi fuggendo dai porti dei Mar Nero portarono l'infezione in Sicilia, a Pisa e a Genova d'onde si sparse subito per quasi tutta l'Italia, e poi negli anni 1349 e 50 si sparse per tutta Europa e desolò di gente ogni provincia e città (1).

In Firenze cominciò all'entrare dell'Aprile e durò fino al Settembre. Dapprima enflature di varia grossezza all'anguinaia e sotto le ascelle, pol macchie livide e nere in più parti del corpo erano certo segno del fierissimo morbo che senza febbre o aitro accidente in tre glorni portava alla morte. Niuno argomento di medico faceva profitto. L' infermità passava rapidamente dal malati ai sanl anche al solo toccare le cose tocche da essi. D'onde sorse tanto spavento che i più per l'amore della vita propria obliando ogni altro umano sentimento fuggivano le persone più care, si ritraevano dove l'infezione non fosse, e con divertimenti si studiavano di allontanarne da sè anche il tristo pensiero. Perciò la mortalilà si fece più grande: perchè mentre morivano queili che sarebbero forse scampati se invece di rimanere in mano di servi venali fossero stati confortati di affettuose cure dalla pietà dei congiunti, la morte colpiva spesso anche quelli che per fuggirla si rendevano inumani verso i ioro miseri parenti. Lo strazio maggiore fu della gente minuta, che priva di soccorsi cadeva a migliaia nelle povere case e in mezzo alle vie, il timore della morte vicina travagliava tutti i viventi: ai morti non veniva conforto di pianto, nè onore di sepolero. La città era piena di spavento e terrore, erano rotti tutti i legami che uniscono la società e la famiglia: non più gli affetti e le leggi, ma una confusione tumultuosa e un bestlale talento governavano gli uomini. Il Boccaccio ci ha lasciato un'eloquentissima pietosissima descrizione di questo crudeie flagelio, che secondo lui uccise nella sola Firenze più di centomila persone. Matteo Villani narra che presso di noi

<sup>(1)</sup> G. Villani Lib. XII. Cap. 84. Matico Villani, Cronaca Fiorentina, Lib. I. Cap. 2.

come in ogni altra contrada assalita dalla pestilenza morirono tre quinti della popolazione (1). Molti scrittori di cronanchi trono vittima del tremendo morbo, e in Firenze perì Giovanni Villani che finquì ci è stato di continua e sicura guida colle sue storie, nelle quali con tanto affetto e diigenza ritrasse i prosperi e gli avversi casì della sua patria.

Dopo questa calamità i sopravvissuti non si volsero in megllo, ma divenner pegglori, « Gli uomini, dice Matteo Villani, trovandosi pochi e abbondanti per l'eredità e successione dei benl terreni, dimenticavano le cose passate come state non fossero, si dierono alla più sconcia e disonesta vita che prima non avevano usata. Perocchè vacando in ozio, usavano dissolntamente il peccato della gola, i conviti, taverne, delizie con delicate vivande e i giuochi, scorrendo senza freno alla lussurla, trovando ne' vestimenti strane e disusate fogge e disoneste maniere, mutando nuove forme a tutti gli arredi. E il minuto popolo, uomini e femmine, per la soperchia abbondanza che si trovavano delle cose, non volcano lavorare agli usati mestieri, e le più care e delicate vivande volcano a loro vita, e a libito si maritavano, vestendo le fanti e le vili femmine tutte le belle e care robe delle orrevoli donne morte. E senza alcuno ritegno gnasi tutta la nostra città scorse alla disonesta vita: e così, e peggio le altre città e province del mondo » (2).

A tutto ciò non si potè rimediare all'istante, ma il governo pose ogni studio nel ricomporre a buon ordine le guaste cose. Per attrarre gente alla deserta città e indurre gli uomini ad essere virtuosi e soienziati ordinò (Novembre 1248) che la Firenze fosse studio universale di scienze, e vi chiamò da ogni parte valenti professori (3). Molte cure si adoprarono per frenare il mai talento degli uomini, e per indurii ad essere operosi. Non andò molto che la vita si rianimò; il commercio e l'industria ripresero il loro naturale andamento, e la città tornata alla

<sup>(1)</sup> Maileo Villani Lib. I, cap. 2.

<sup>(2)</sup> Maties Villani Lib. 1, cap. 4.

<sup>(3)</sup> Malleo Villani Lib. 1, cap. 8.

prima potenza potè continuare a difendere la sua libertà, e ad opporre valida resistenza al tiranni che le sorgevan d'attorno.

Quanto alle cose esterne prima cura fu di ricuperare cogli accordi o colla forza quanto più poteva del dominio perduto ai tempi del duca d'Atene, e di impedire che niuna assoluta Signoria allignasse lu Toscana. Perciò ricominciarono guerra ai ribelli Ubaldini, e per timore che gli abitanti di Colle e di San Gemignano che erano in contenzione civile non accogliessero esterna tirannia, colla forza ripresero (Aprile 1349) la Signoria e la gnardia di quelle terre (1). Si provarono anche a ristabilire la libertà in Bologna cadnta sotto il dominio dei Pepoli, ma non riuscirono nei loro sforzi (2), e con dolore la videro passare la mano di un tiranno più potente, e per la sua ambizione più pericoloso a tutti i liberi stati. Questi era Giovanni Visconti Arcivescovo e Signore di Milano, il quale successo (1349) al fratello Luchino nel dominio delle più forti città di Lombardia e di Piemonte ambiva ad ampliare il suo impero. A questo effetto comprò Bologna dai Pepoli, e di li volgeva il viperino sguardo sulla Toscana (3).

I Fiorentini sulle prime entrati in timore di lui , pensarono ad assicurarsi delle città prossime all'Appennino onde il nemico non potesse farsi più potente coll'acquisto di esse. Nel 1350 colle armi e colla moneta si assicurarono il dominio di Prato e vi posero guardia (4). Nel Marzo del 1351 tentarono colle astuzie e colla forza di avere in guardia anche Pistoia. Il tentativo dapprima fallì, ma poi con gli accordi essi conse-

<sup>(1)</sup> Matteo Vijiani Lib. I, cap. 43 e 44. (2) Matteo Villani Ibid. Cap. 87.

<sup>(3)</sup> Mattee Villani Lib. I, Cap. 68 e 69.

<sup>(4)</sup> Matteo Villant ibid. Cap. 71, 72, 73. I Praiesi fine dai 1327 si erano dall in giurisdizione a Carlo Duca di Calabria e suoi discendenti in perpetuo (Giovanni Villani Lib. X, Cap. 14). Ora i Florentini dopo aver presa colle armi la possessione della città ne comprarono la giurisdizione per 17500 florini. Il mercato si concluse specialmente per intromissione del Fiorentino Niccola Accialoli gran siniscalco della regina Giovanna, la quale era successa nel regno di Napoli al suo zio Roberto, morto nel 1343.

gulrono il medesimo intento, ed ebbero anche facoità di guardare i castelli di Serravalle e della Sambuca (1).

Dopo questi fatti se ne rimasero tranquilli senza itmori di guerra, perchè il Visconti in apparenza manteneva col Comune relazioni amichevoli: ma presto ebbero a pentirsi della folle fidanza, perchè mentre l'Arcivescovo faceva sembiante di pace, segretamente si apparecchiava alla guerra. Con doni e servigi carezzava i tiranni fombardi, e il traeva tutti a sua iega, e poscia radunava a Milano i principalii Ghibellini d'Italia e apriva loro il suo disegno di assalire Firenze colle armi. Di Toscana intervennero apertamente a quella adunanza git Ubaldini di Mugello, gi' Interminelli di Lucca, i Conti di Santa Fiora, o alcuni fatornaciti di Firenze e di Pistola: i Pazzi di Valdarno, gil Ubertini e i Tarlati vi spedirono ambascia regreti con pleno mandato. Tutti promisero di levarsi la Toscana da oggi parte contro la Repubblica appena che l' oste milanese muovese contro a Firenze (2).

La guerra cominciò senza niuna dichiarazione. Agli ultimi di Luglio vennero novelle al Comune che un oste di settemila cavalli, e seimila fanti guidati da Giovanni d'Oleggio capitano dell'Arcivescovo muoveva da Bologna sopra Pistoia. Al tempo stesso si seppe che gli Uhaldini levatisi in arme sugli Appennini avevano presa e arsa Firenzola, e che l Tarlati, gli Ubertini, e l Pazzl di Valdarno movevano guerra al contado. Al suono di così suhita e impreveduta tempesta si perturbarono gli animì, perchè non si aveva nè capitani, nè gente assoldata. Colla maggior fretta possibile si rafforzarono le guernigioni delle clttà subappennine, e appena si senti che l'Oleggio assediava Pistoia, il Comune spedì ambasciatori a chledergli come senza niuna ragione nè dichiarazione di guerra venisse ostilmente sul nostro contado. Il Capitano rispose che per ordine del suo orazioso, beniano e giusto signore venlva per addirizzare la Toscana e tor via di Firenze i disordini e le civili contese.

<sup>(1)</sup> Maileo Villani ibid. cap. 95, 96, 97.

<sup>(2)</sup> Matteo Viliani Lib. 11, Cap. 24.

I Florentini a queste impudenti parole convertirono il timore in isdegno, e pensarono a difendersi come meglio potevano (1).

L' Oleggio non potendo aver subito Pistoja, dopo pochi giorni si levò dall' assedio, e mosse verso Firenze. Fatto alto ai villaggi dl Campl e Peretola, d'onde correva le circostanti campagne in cerca di preda, dapprima trovò vettovaglie, ma in breve venne a mancare di tutto, perchè la plù parte del contadini al suo appressare si erano riparati colle cose loro nelle città e nelle terre murate. I Fiorentini tutti di un volere corsero alle armi, guardarono sollecitamente le mura e le porte, fornirono di balestrleri la costa di Montughi e afforzarono la rócca di Flesole. Onde il nemico non avendo cnore di assaliril nè potendo plù tenersi nella campagna per la fame e pel soverchlo calore, pensò di ritrarsi per Valdimarina in Mugello. Il passo dei monti era stretto e difficile, e I contadini erano accorsi a difenderio. Se da gente armata fossero stati alutati . Il potente esercito vi sarebbe stato distrutto. Ma nulla si fece di questo, e l'Oleggio entrò facilmente in Mugello ove impadronitosi di Barberino e di altre terre vicine sostò alquanti glorni a ristorarsi dei danni patiti, e Il 20 Agosto andò ad assediare Scarperia (2).

Il castello di Scarperia non era nà forte nè grande, ma molto Importava al nemico di averio, perchè gil apriva la via per comunicare con Bologoa. La Repubblica lo avea sollecitamente forulto di vettovaglie da bastare per un anno, e vi avea messo dentro balestre, ferramenti e legnami e ogni altra sorte di arme da offesa e difesa. I difensori erano solamente dugento corazzieri e trecenio fanti, ma avevano animo risoluto a morire, ed erano guldati da valorosi e fedeli capi. L'oste nemica, avendo avuti anche i rinforzi degli Ubaldini e degli altri signori toscani nemici a Firenze, era numerosissima e copriva utto il plano all'intorno. Pure appena intimò al nostri prodi

<sup>(1)</sup> Mattee Villani ibid. Cap. 8.

<sup>(2)</sup> Maiteo Villani ibid. Cap. 9, 10, 11, 12.

di arrendersi, essi dissero che volevano tre anni a rispondere, e che dopo quel termine non si arrenderebbero che morti (1).

Mentre così la gente del castello era giorno e notte travagliata di forte assedio, anche dalle altre parti i Florentini stavano a gran pericolo; le ribellioni degli antichi amici erano continue. Soli i Pisani resistevano con forza agli incanti della biscia milanese, e non ci ruppero pace. I Tarlati, gli Ubertini e l Pazzi assalivano e mettevano a ruba il Valdarno, mentre il Mugelio era guastato e predato dalle ruberie dell'oste. Ma ad onta di tanti mali al di fuori, le cose della città procedevano quiete: si attendeva tranquillamente alle ordinarie faccende e niuno era sbigottito di questa tempesta. Perciò il Comune potè pigliare animo e consiglio al ripari. Dapprima avevano munito Monte Glovi, il Borgo a San Lorenzo e altri luoghi, perchè l nemici non potessero scorrere verso Firenze. Poi mandarono gente a reprimere i ribellati in Valdarno, e su quello d'Arezzo. Quanto alle correrie dell'oste nemica, le frenavano col loro ardimento i bravi contadini mugellani, i quali nascondendosi ai passi, più volte assalirono e uccisero molti dei cavalieri sparsi a predare. A Puliciano vi ebbe forte e aspra battaglia: la terra · fu gagliardamente assalita e gagliardamente difesa, e i nemici furon respinti. Si studiò di assoldare molta gente e qualche gran capitano per forzare i nemici a levar l'assedlo di Scarperia. Capitano non si potè trovare per grandi salarii che si offerissero, perchè niuno voleva mettersi in guerra contro il potente tiranno di Lombardia, onde bisognò usare della capitaneria dei cittadini. Gente si trovò assai : i Senesi mandarono una banda di aluti: seicento cavalieri promise Perugia, e se ne aspettava l'arrivo per mettersi alla campagna. Ma i Perugini passando presso ad Arezzo furono sorpresi e rotti da Piero Saccone: e allora la Repubblica priva di questo soccorso dovè provvedere alle cose sue in altra maniera (2).

Sebbene l'assedio di Scarperia fosse proceduto assal lentamente, gli assediati avevano molto sofferto. E sebbene con

<sup>(1)</sup> Matteo Villani ibid. Cap. 14 e 15.

<sup>(2)</sup> M. Villani lib. II. cap. 23.

gran cuore e Indomito ardire il presidio riparasse a ogni danno di rovita, al ferite e di morti cagionate dalla continua tempesta delle macchine, esso andava sempre più indebolendosi ne poteva reggere lungamente senza soccorso. Quindi venne a grand' upol Imaraviglioso ardimento di due prodi Fiorentini, i quali mossi da carità di patria e da nobile desiderio di gloria se seposero a gran rischio di morte per soccorrere di gente e di vettovaglia il travagliato castello. Un Giovanni Visdomini e un Giovanni Medici si avventurarono notte tempo a passare per via di forza e di astuzia, il primo con trenta, e il secondo con ottanta masnadieri eletti a traverso all'oste nemica, e con ottanta masnadieri eletti a traverso all'oste nemica, e con questo aiuto accrebbero agli assediati cuore e speranza (1).

I nemici si adirarono di questi felici successi del nostri, e cominciarono a sentir gran vergogna di non aver ottenuto nessun vantaggio dal lungo assedio; di più l'inverno era immipente e venivano meno vettovaglia e foraggi: perlochè il capitano risolvè di fare l'estremo di sua possa per avere il castello. All'entrare di ottobre, preparate e fatte avvicinare alle mura macchine e scale in gran copia, dette un fierissimo assalto. Gli assediati con grandissimo ardore accorrendo da ogni parte alia difesa, rovesciarono le scale con gli assalitori e li tempestarono con una grandine di freccie e di sassi. Quelli che succedevano al caduti erano del pari precipitati: la battaglia si rinnuovò più volte, ma sempre ebbe lo stesso successo: alla fine gli assalitori furono costretti a ritirarsi con grande loro vergogna e lasciarono i fossi pleni di morti e feriti. Uguale esito ebbe il tentativo di entrare nella terra per via di una mina. I nostri vi opposero una contromina, e anche per questa via ributtarono con grau loro danno i nemicl (2).

L'Oleggio per lavare le antiche e le nuove vergogne, dopo quattro giorni tornava all'assalto con maggiore impeto. Quei di dentro resi più arditi dalla passata vittoria fecero stupende prove, e dopo avere ributtati da ogni parte gli assalitori si attentarono anche di useir fuorl, e di offendere i nemici di

<sup>(1)</sup> M. Villani ibid. cap. 23.

<sup>(2)</sup> M. Villani libr. 11. cap. 29. 30.

fianco, le torri e le macchine fnrono arse, e restò sul campo maggior numero di feriti e di morti. L'Oleggio infuriato per i' onta di tante disfatte volle tentare anche un altro espediente. Nella notte successiva a questa travagliosa giornata, mentre gli assediati rifacevano le stanche forze, egli si provò a vincerli con la sorpresa. Il tempo era bello e sereno, e la luna illuminava nna parte del castello, mentre l'altra era nell'ombra che cadeva dalle abitazioni. li capitano ordinò a trecento de' suoi di appostarsi con le scale dai lato ove le case facevano ombra. Venuta la mezzanotte intto il resto dell'esercito accorse dalla parte che rischiarava la luna, e levò grandissimo rumore di stramenti per trarre ivi tutti gli assediati. Ma i nostri non lasciatisi cogliere all'inganno stettero tutti fermi ai ioro posti, e niuna parte delle mura fu senza difesa. Appena che i trecento cominciarono colle scale a salire le mura ebbero addosso una tempesta di pietre e legnami e furono traboccati nei fossi. Dall'altra parte i'oste nemica fece più battaglia di grida che di fatti; e quindi gli assediati vinsero dappertutto; sicchè allo spuntare del giorno il capitano nemico dovè suonare a raccolta, e disperando oramai di prendere la terra, il 16 ottobre nottetempo si levò dall'impresa, e tornò scornato a Bologna, e la vittoria questa volta stette dalla parte della giustizia. E così, scrive Matteo Villani: « quest'oste mossa con tanto ordine e aiuto di tutti i Ghibellini d'Italia, venuta di subito sopra la nostra città sprovveduta d'ogni aiuto, stette ottantadue di sopra il nostro contado senza potere vincere per forza niuno castelio, e de'quali, sessantuno di consumarono all'assedio del piccolo castello della Scarperia. E come fu piacer di Dio, la sfrenata potenza di cotanto Signore, agglunta con tutta la forza dei Ghibellini d'Italia, guidata da buoni capitani, credendosi soggiogare la città di Firenze e i popoli circostanti. non ebbono podere di vincere la Scarperia da qui addletro vilissimo castello, non murato per tutto e di piccola fortezza per sito, ma difeso da piccol numero di valorosi masnadieri: essendovi a oste con più di cinquemila barbute e duemila cavalieri e seimila pedoni di soldo, senza la forza degli Ubaidini e degli altri Ghibellini con loro sforzo; per la qual cosa il tlranao che avea l'animo levato a inghiottire le italiane provincie, potè conoscere che un piccolo e vile castello domò e fece ricredente tutta la sua forza. E come era venuto a guisa di leone con la testa alzata, spaventevole a tutte le città di Toscana, chinate le corna dell'ambiziosa superbla, tornò pieno di vergogna e di viluperio... e diede materia al popoli di grande confidenza della loro difesa (1)».

Al ritorno dell'esercito vinto l'arcivescovo vedendo di aver perduto inutilmente molta gente e molto tesoro, montò in più stolto furore, e ardente di vendicar la disfatta, a chi lo sconsigliava dalla pazza impresa si rivoltava con rabbia bestiale. Poi considerato essere inutlle la forza aperta per sottometter Firenze, si rivolse alle arti segrete, e coi tradimenti tentò di prendere Arezzo e Scarperia; ma anche i tradimenti qui tornarono inutill. Egli però non ristava dagli intrighi e dalle sorprese. Dappertutto dava animo e forze ai signorotti Ghibellini perche molestassero Firenze e i suol alleati. Quindi gli Ubaldini tenendosi agli agguati sull'Alpe davano ai nostri continuo travaglio. Piero Saccone afforzato dagli aiuti milanesi e dal suo indomabile coraggio, sebbene fosse in età di 90 appi, correva gagliardamente e guastava le campagne aretine e mugellane, s'impadroniva del Borgo a San Sepolero e delle terre vicine, e minacciava Perugia (2).

Ma anche i Fiorentini non stavano a bada. Appena partito l'Oleggio dall'assedio di Scarperia afforzarono i passi del Mugello, si fornirono di nuova gente e si collegarono con Perugia, Siena e Arezzo, per la difesa della comune libertà, faceado patto di mantenere sulle armi quattromila soldati. Per aver moneta sufficiente a tutti i bisogal raddoppiarono le gabelle, obbligarono anche i cherici a pagare un'imposta per le spese militari, e portarono l'entrata pubblica a trecento-sessantamila fornis (3). Agl'intrighi dell'Arcivescovo opposero

<sup>(1)</sup> M. Villani libr. II. cap. 31, 32, 33,

<sup>(2)</sup> M. Villani lib. II. cap. 36, 37, 42, 55, 36, 70.

<sup>(3)</sup> M. Villani, Lib. II. Cap. 46.

accorgimenti e coraggio; e poi vedendo che i pericoli si facevano gravi, chiesero aiutu al apsa loro antica alleato, e nemicissimo all'Arcivescovo gbibellino. Ma l'Arcivescovo comprò coll'oro la corte d'Avignone e spense gli odi che là erano accesi contro di luti; e quindi i nostri ambasciatori per trattenersi che facessero a corte non ebbero che belle parole da cui non usci alcun fruito (1).

Periochè il Comune volendo a qualanque patto afforzarsi di alleanze, nonostante l'antico odio del nome imperiale si rivolse all'imperatore Carlo IV, per indurlo a passare in Italia contro il Visconti, mentre colle altre Repubbliche guelle faceva aggin prova per tener testa al nemico da ognì parte. Nell'estate e nell'autunno del 1352, vi fu piccola ma continua guerra per quasi tutta Toscana. L'Arcivescovo per mezzo de suoi fautori combatteva da ladrone in Mugello, menava sue arti per ridurre a tirannide Montepulciano, e metteva a scompiglio la Garfagnana, il Valdarno di sopra, il Casentino, la Valle Tiberina, il contado d'Arezzo e i luoghi circostanti a Perugia. Il Florentini affine di spegner l'incendio, dopo aver fatta una scorreria contro i Pazzi e gli Ubertini in Valdarno, si mos-

(1) « Gli ambascialori (di Toscana) furono ricevuti dal Papa e dal Cardinali graziosamente. Ma innanzi che questi ambasciatori fossono a corte . l'Arcivescovo v'aves mandati i suoi per riconcillarsi colla Chiesa, e fare annullare il processo fallo coniro a lui per l'Impresa di Bologna, I quali ambasciadori erano forniti di molti danari contanti per spendere e donare largamenie; e facendolo con molia larghezza, aveano il favore dei Re di Francia che faceva pariare per iui, e quello di molti cardinali e de'parenți del Papa e della contessa di Torenna, per cui il Papa si movea molto alle gran cose.... Per la qual cosa, il Papa dimenticava l'onore e l'ingiurie di Santa Chiesa. E nonostante che tenesse sospesi gli ambasciatori de'Comuni di Toscana, delle cose che aveano proposto toro, gii ambasclatori continovo ricordavano in concisioro l'offese falte per l'Arcivescovo e pe' suoi aniecessori, e le inglurie e violenze che faile avea e continovo faceva a'Comuni di Toscana fedeli e divoli di Sania Chiesa. Il Papa nonosiante ciò favoreggiava oilre ai modo onesto la causa del tiranno, onde per alcuno cardinate ne fu corlesemente ripreso: a costul e agli altri cardinali che mostravano in concisiore di esser zelanti dell'onore di Santa Chiesa, procedendo il tempo coll'ingegno e coll'arte e co'doni del tirauno, furono racchiuse le hocche e aperte le lingue in suo favore, sicchè ultimamente pervenne alla sua intenzione », M. Villani, Ltb. II. Cap. 52 e 66.

sero contro Piero Saccone a Bibbiena ed ivi presso al passo dell'Arno, lo batterono con tutta sua gente, in guisa che egil si salvò soltanto per la bontà del cavallo (1). In appresso marciarono al soccorso dei Perugini travagliati dalle genti milanesi, le quali sotto la condotta del Signore di Cortona e di Urbino, aveano stretto di forte assedio Bettona, castello a otto miglia da Perugia. L'assedio per l'aiuto de nostri fu tolto, e il castello fu rovinato. Con pari felicità i Fiorentini vinsero anche in Garfagnana contro Francesco Castracani, e lo forzarono a ritirarsi da Barga, alla quale avea posto l'assedio coll' aiuto dell'Arcivescoro (2).

Dopo questi fatti il Visconti, persuadendosi sempre più di quanto gli fosse grave mantener la guerra in Toscana, cominciò a desiderare la pace con Firenze e con le altre città, e ne mosse loro parola per mezzo dei Pisani. I nostri non avendo potuto ottenere nessun aiuto nè dal Papa nè dall'Imperatore, dettero facilmente orecchio alle proposte del nemico. Superate presto le prime diffidenze, la nostra Repubblica e gli altri Comuni in lega con lei, mandarono da Firenze solenne ambasceria a Sarzana, ove coi legati dell'Arcivescovo il primo gennajo del 1333 furono cominciate le trattative, dono le quali si conclusero gli accordi nel marzo, e finalmente la pace definitiva fu pubblicata a Firenze nel parlamento del popolo il di primo di aprile. Le condizioni furono che si rendessero i castelli tolti dall'una parte e dall'altra, che nella pace fossero compresi tutti quelli che aveano avuto parte alla guerra, e che i Pisani stati mediatori agli accordi stessero mallevadori dell'esecuzione di essi. Questa pace, comecchè fosse desiderata da ciascuno per amore di riposo e per desiderio di cessare le grandi spese, niuna festa, scrive Matteo Villani, se ne fece, nè niuno rallegramento nel popolo se ne vide, quasi stimando ciascuno la pace del potente liranno troppo

<sup>(1)</sup> M. Villani, Lib. III. Cap. 5.10.11.

<sup>(2)</sup> M. Villani, Lib. III. Cap. 26.35.

vicino essere plù nel suo arbitrio sottoposta a inganno che a fermezza di certo riposo (1).

E così finì questa guerra nefanda che il fiero Arcivescovo, cupido della servità dei popoli, mosse per feroce ambizione e cessò per vergogna e paura. I nostri ne ebbero non pochi danni, ma l'onore acquistato e la libertà mantenuta compensarono i loro travagli. E noi che da lungi osserviamo quel fatti, riceviamo non poco conforto nel vedere che non sempre la vittoria stette dalla parte dell'ingiustizia e della tirannide, e amiamo con amore più grande i padri nostri che alle tante opere belle, aggiunsero quella di avere cacciato da sè la biscia crudele che voleva accuvigliaris ne bei giardini dell'Arno e contaminari col suo veleno.

(1) M. Villani, Lib. III. Cap. 31.44.59.



take Cottlet 430









